







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest U.C. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 03.01.155





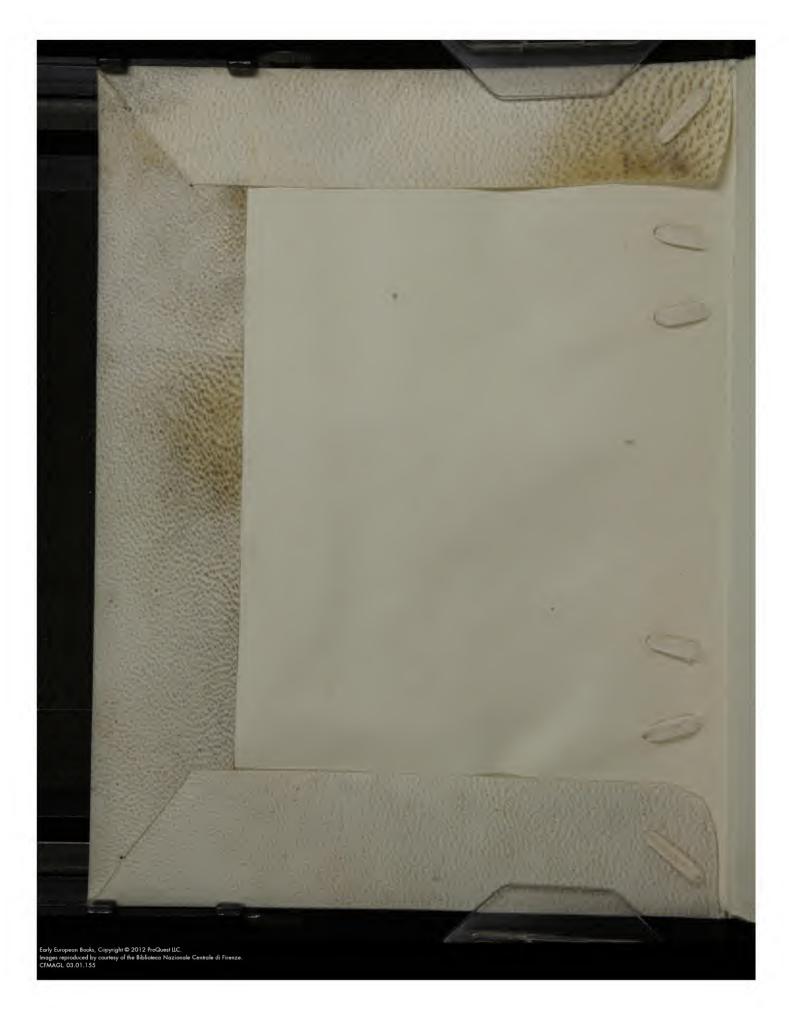

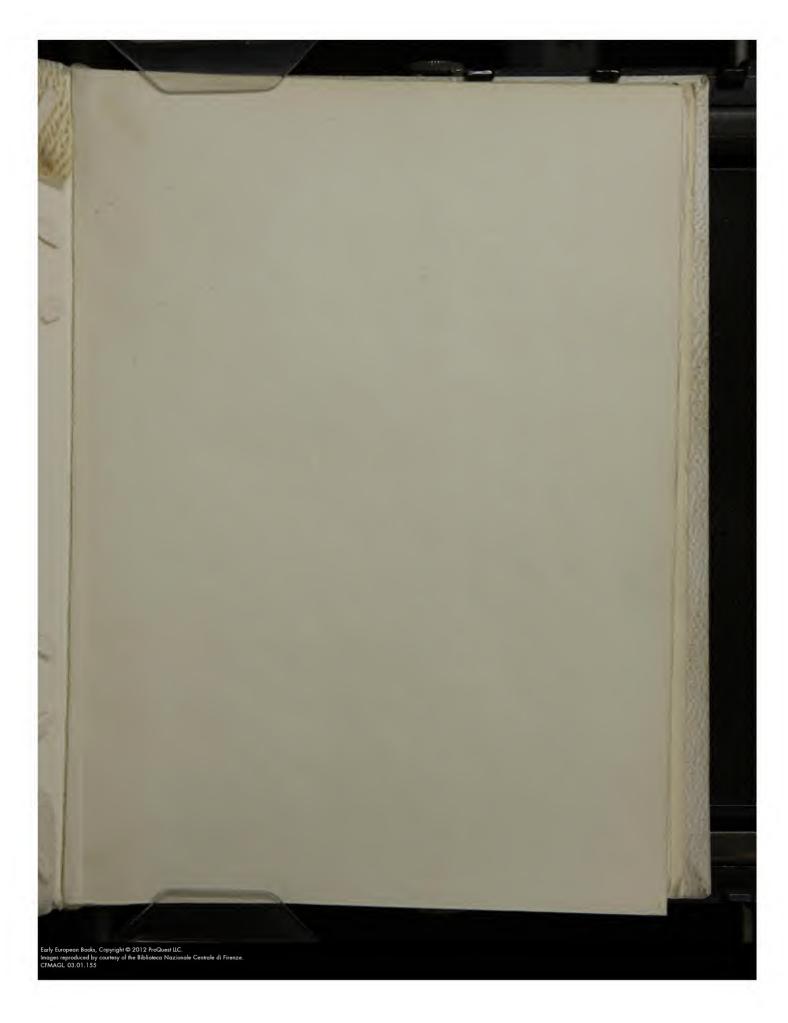

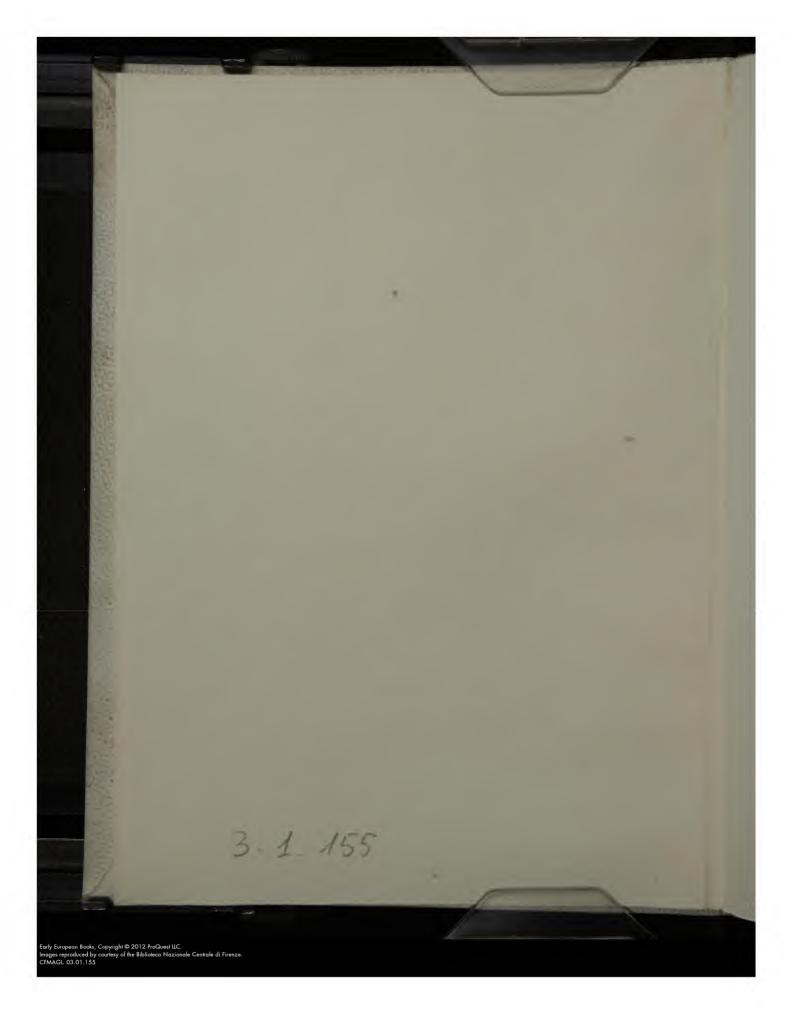





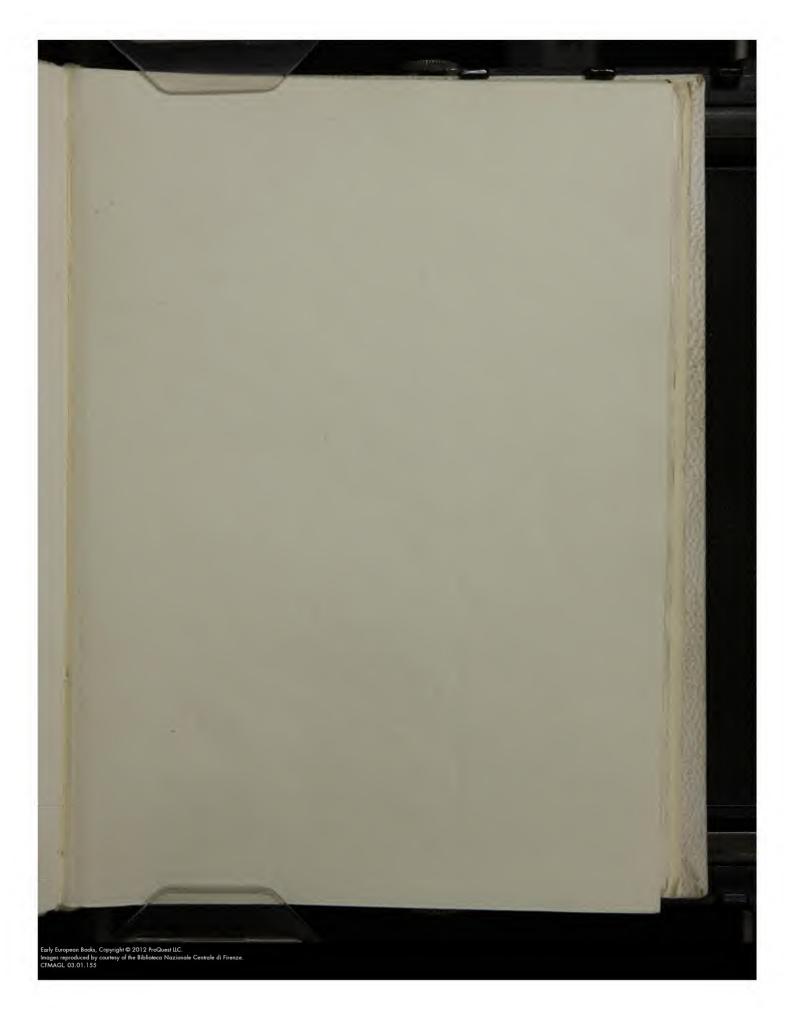

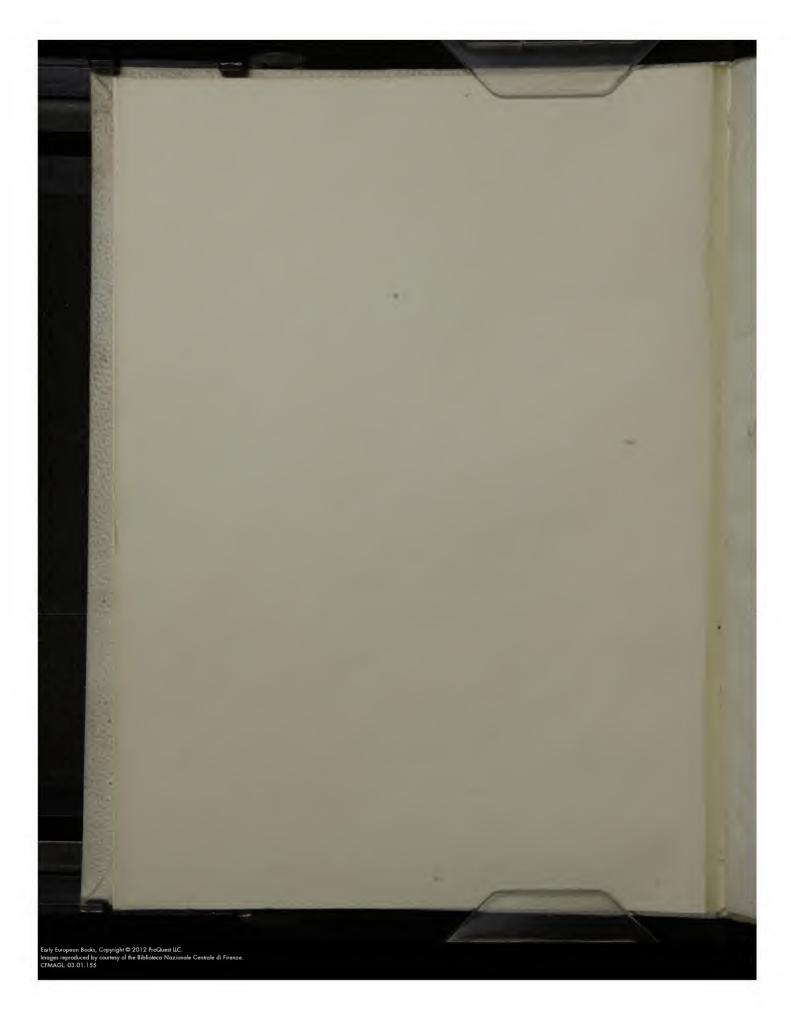

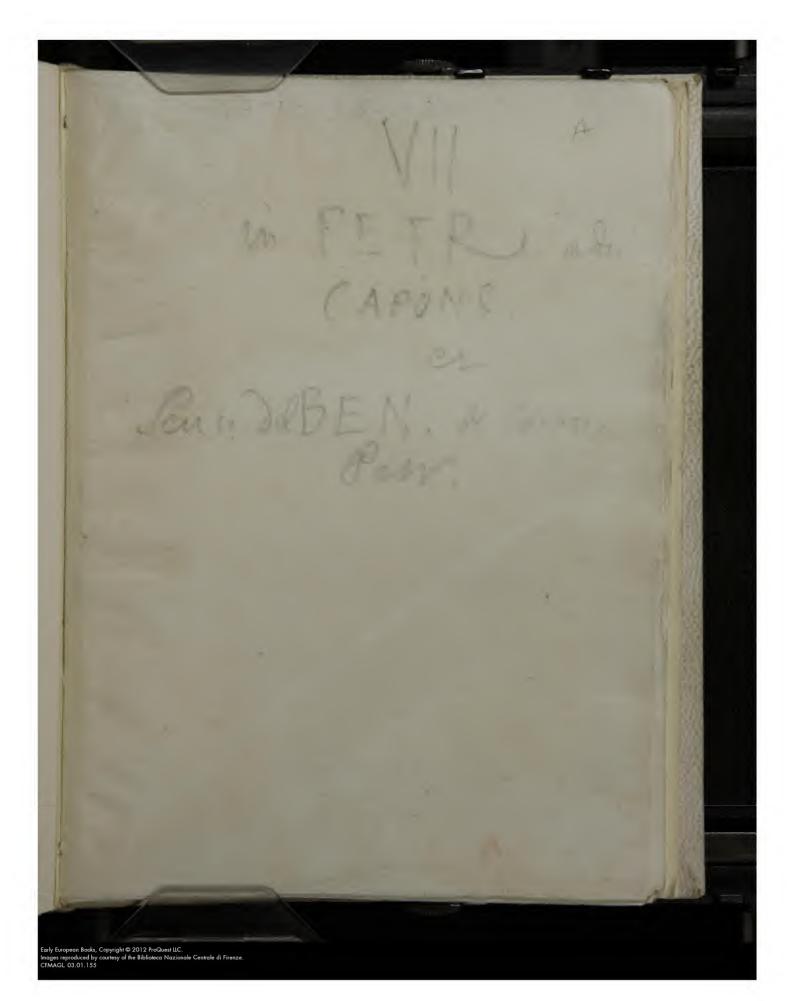

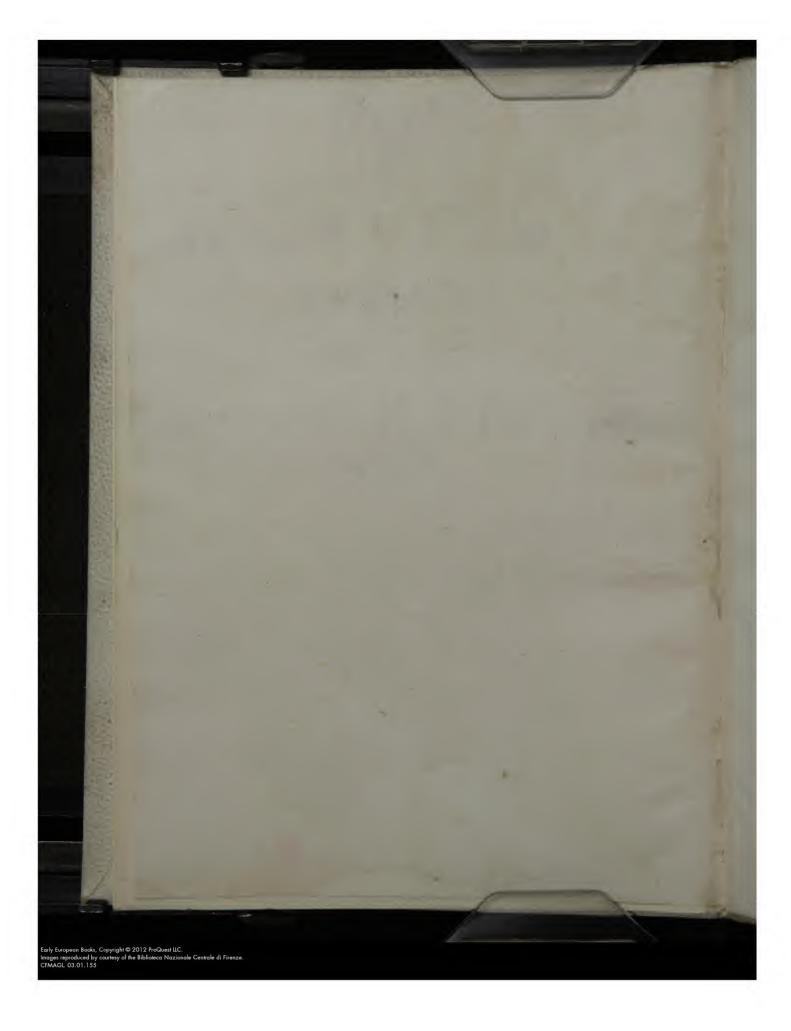

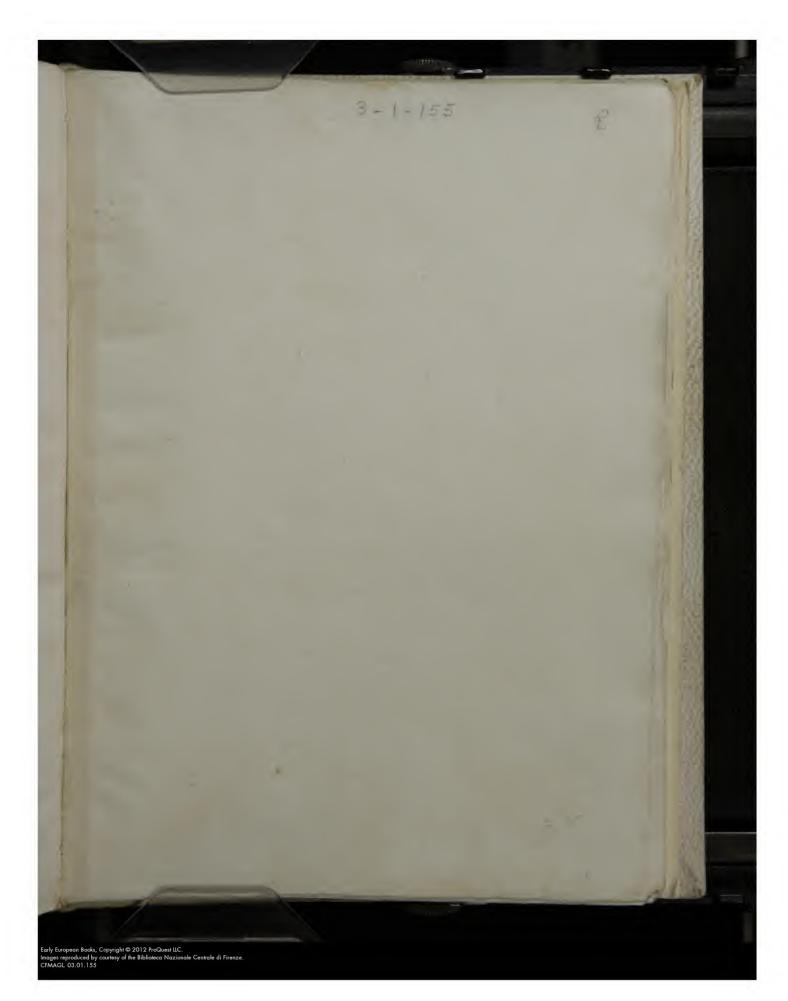

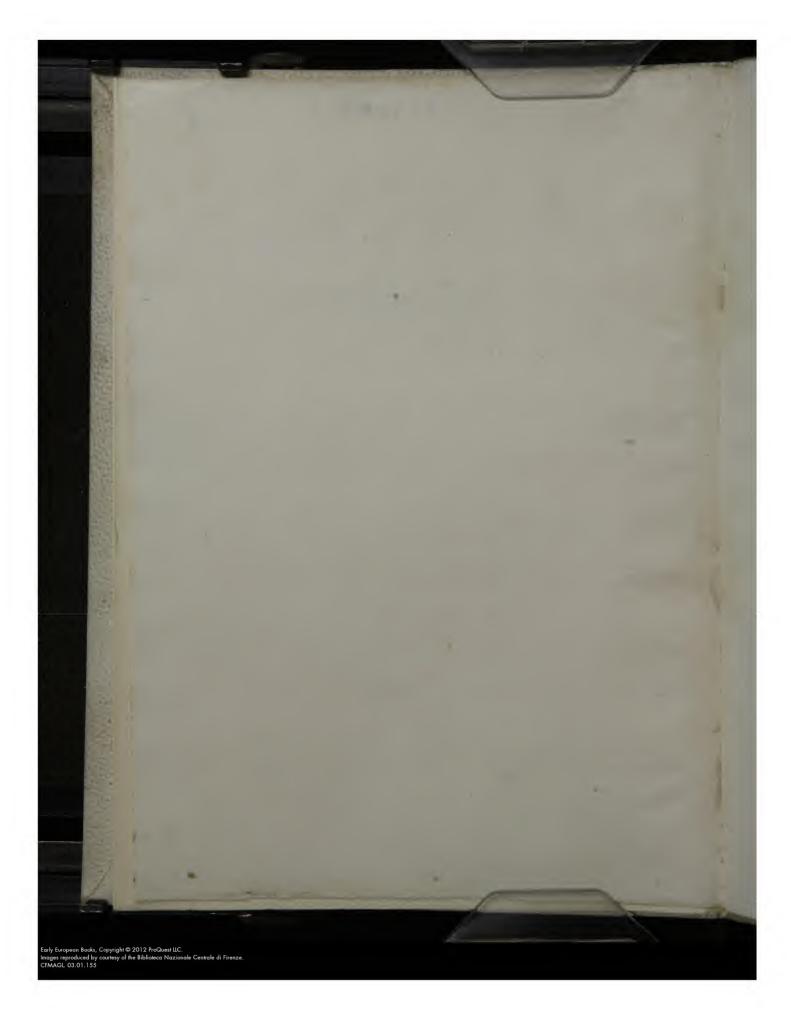

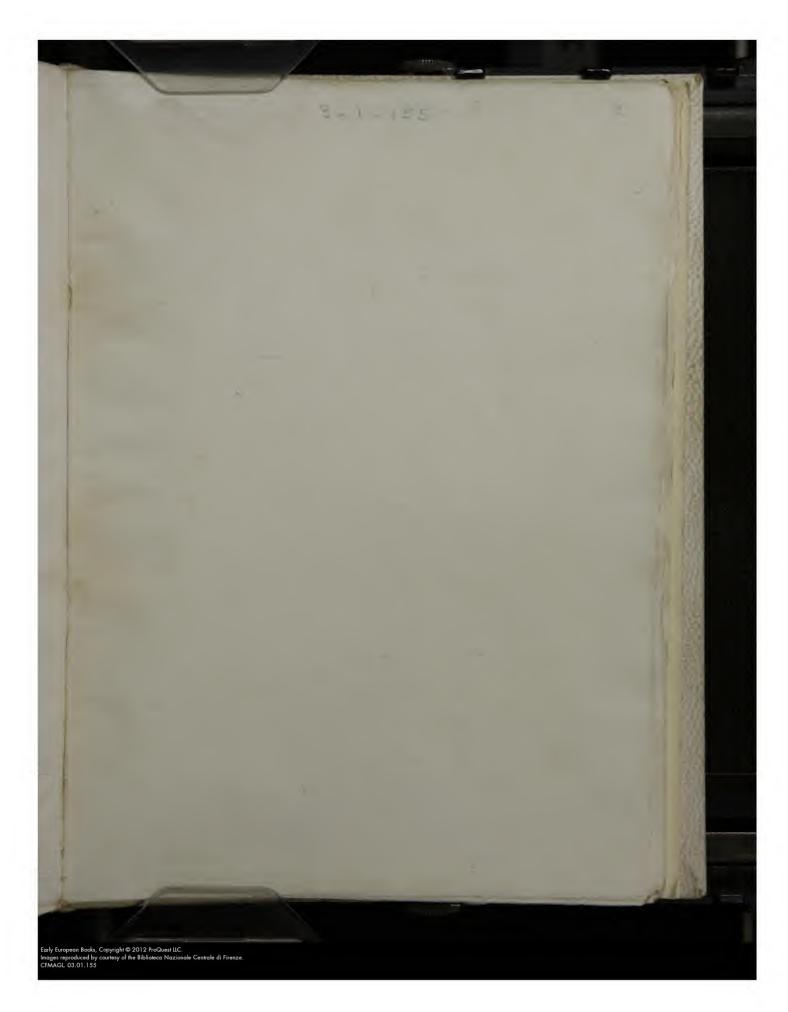

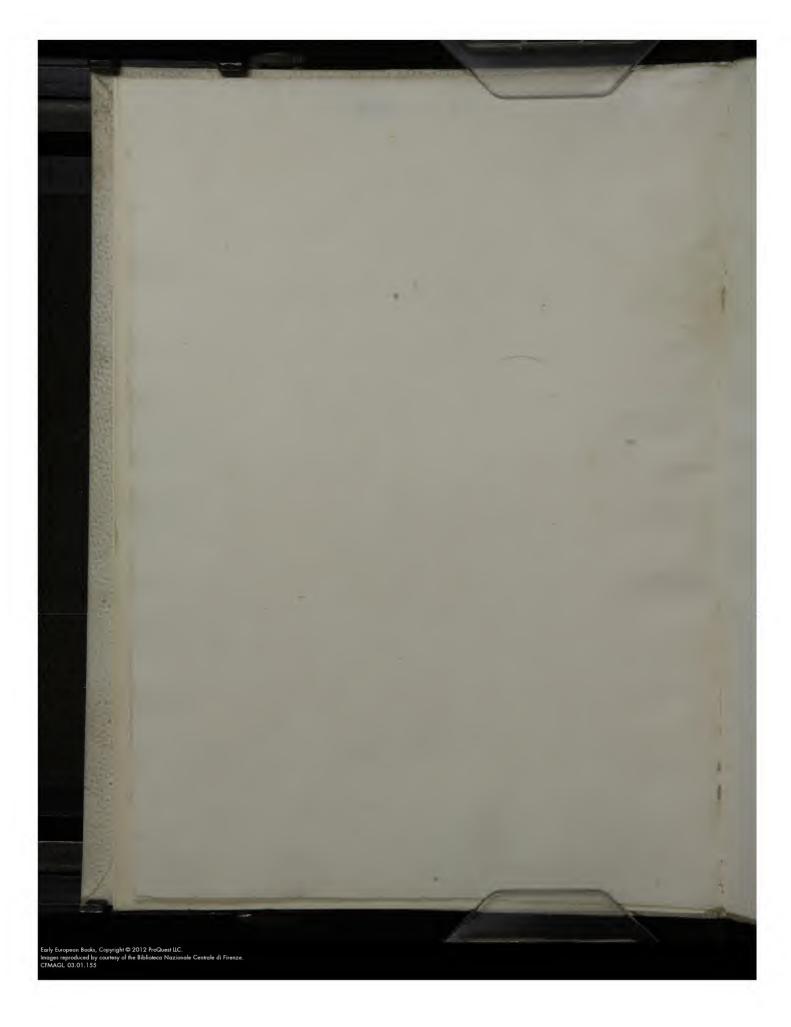

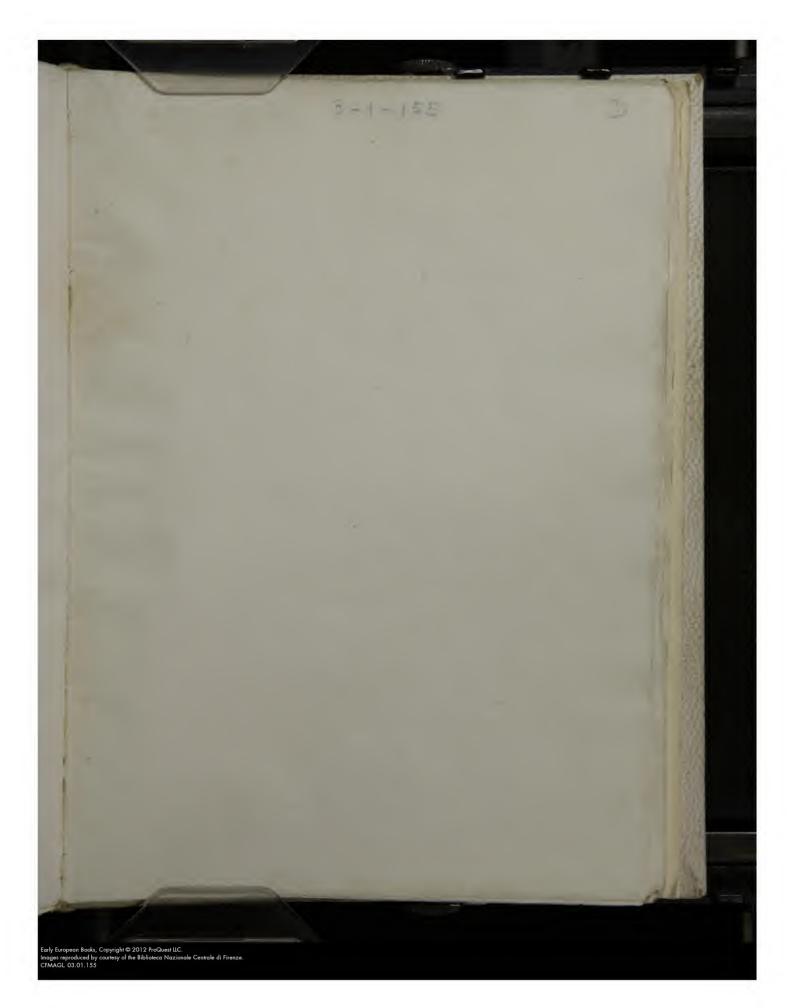

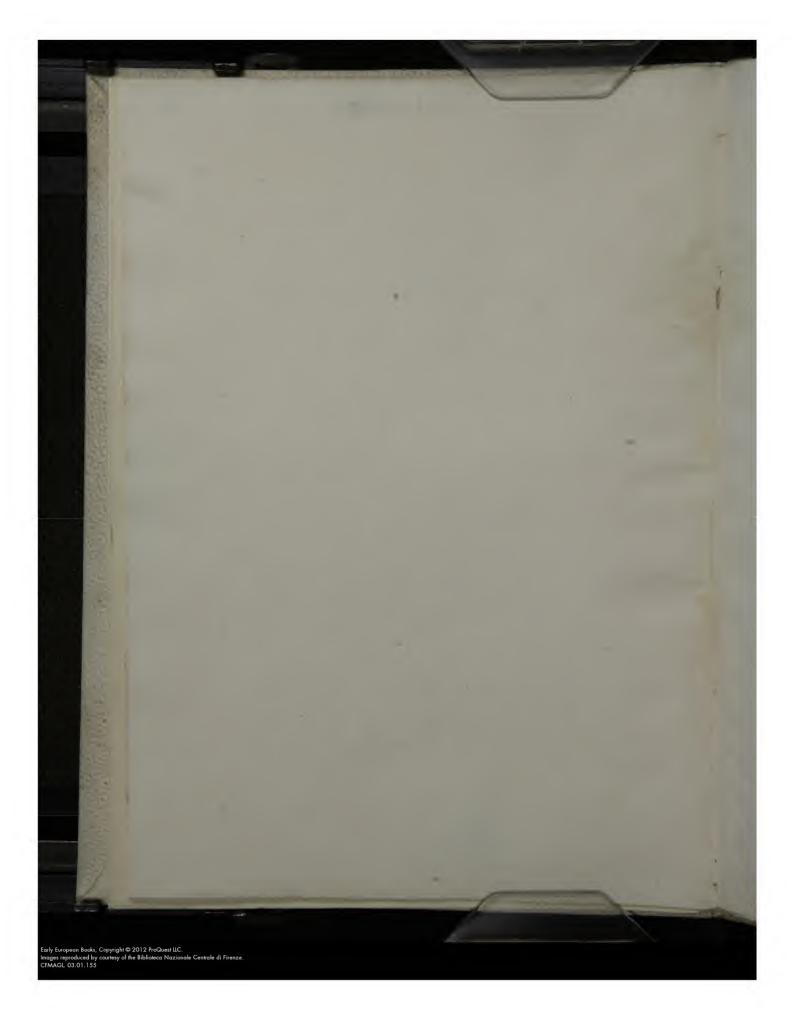

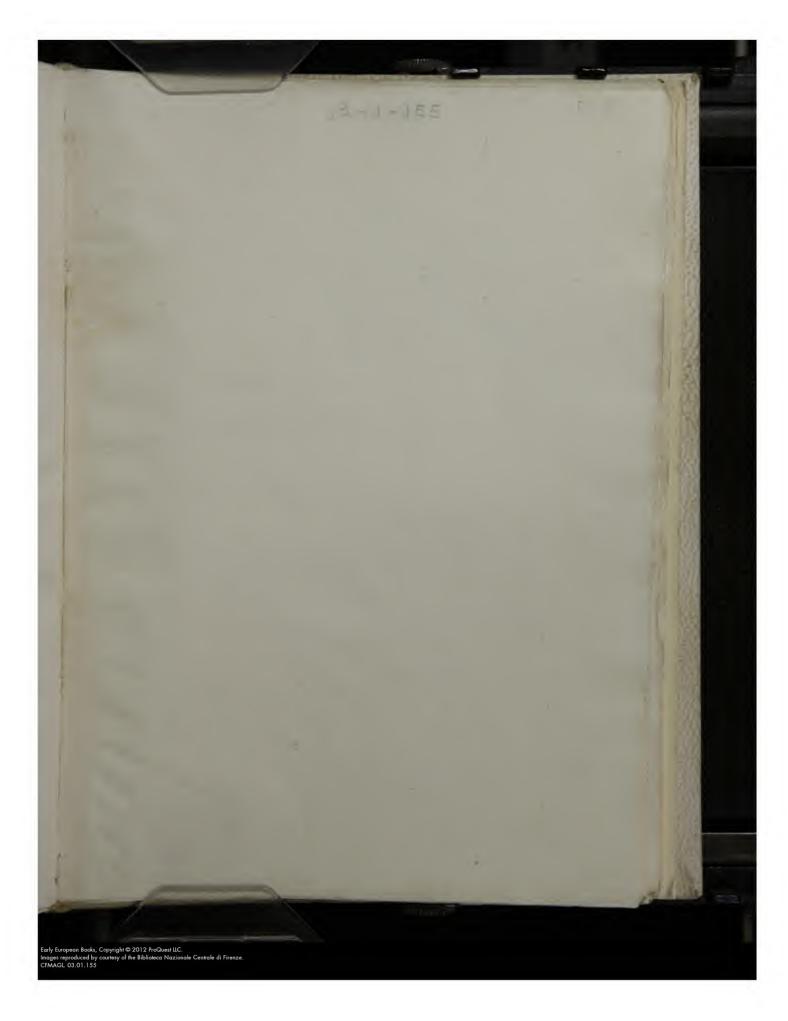

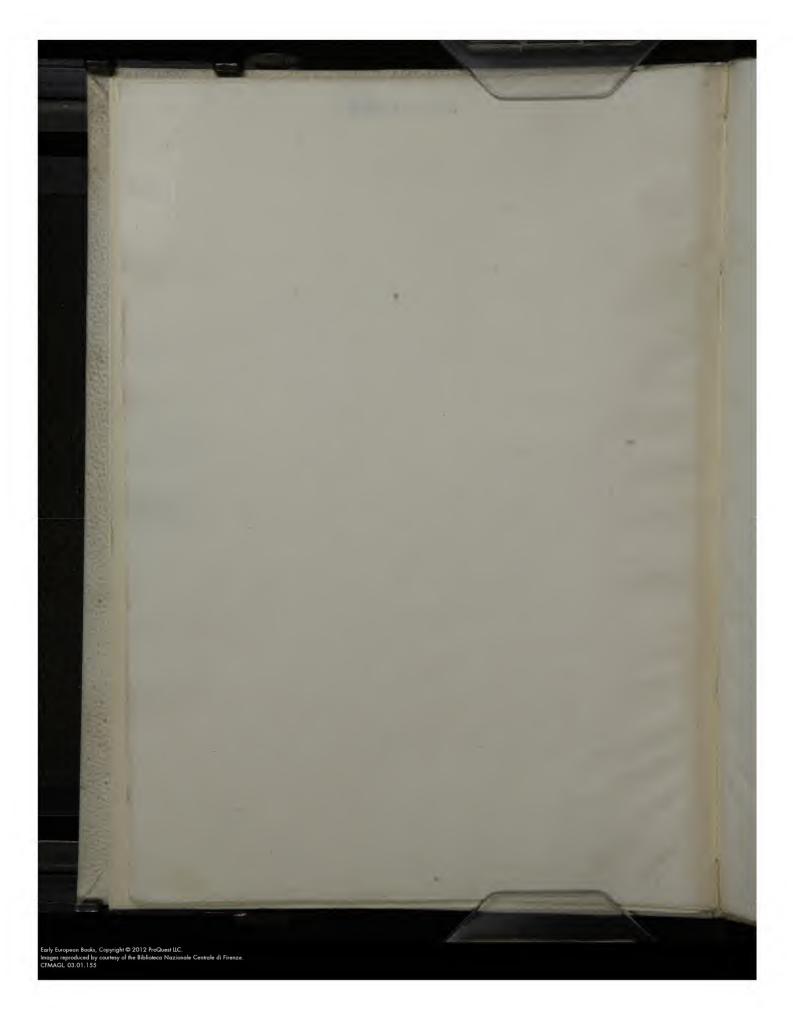

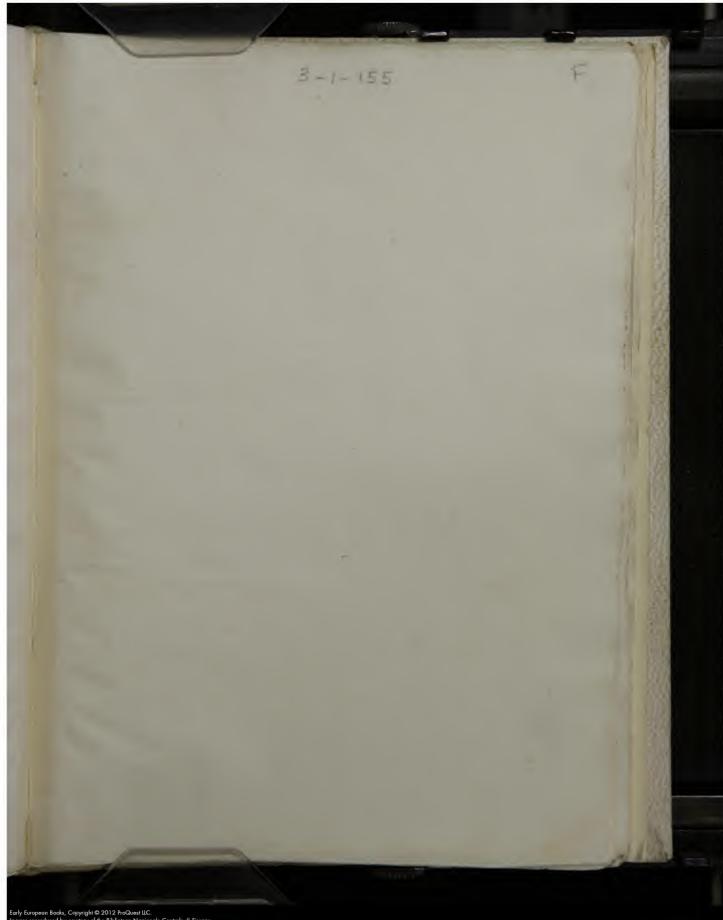

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazion CFMAGL 03.01.155

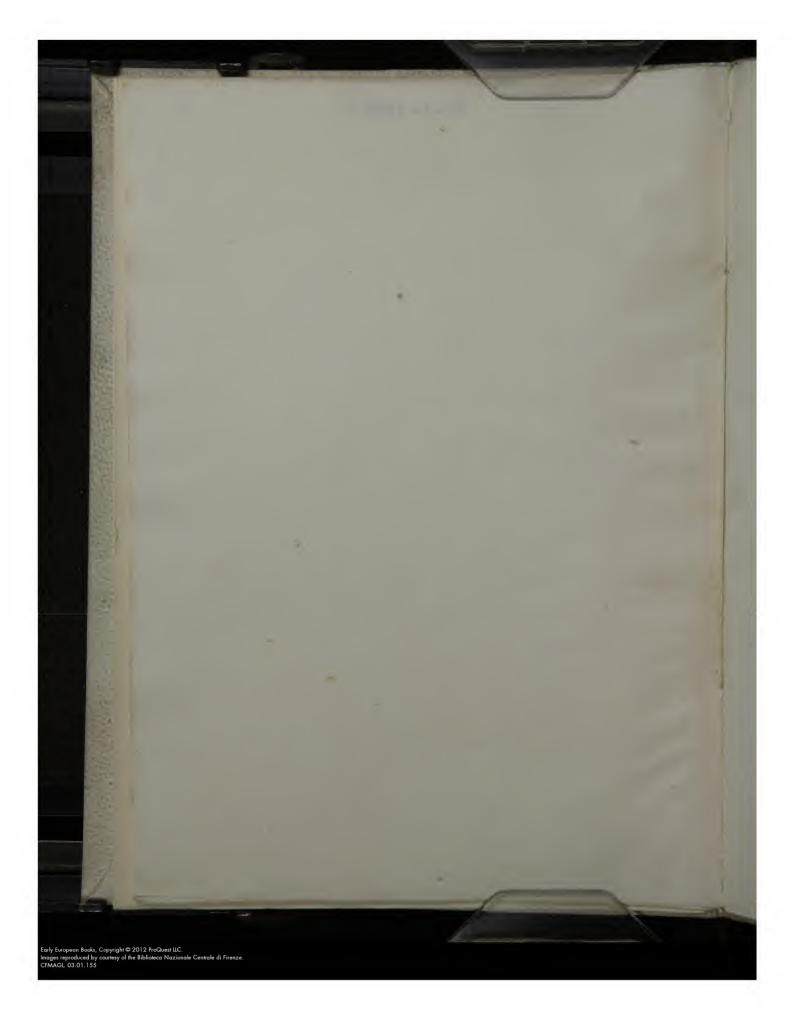

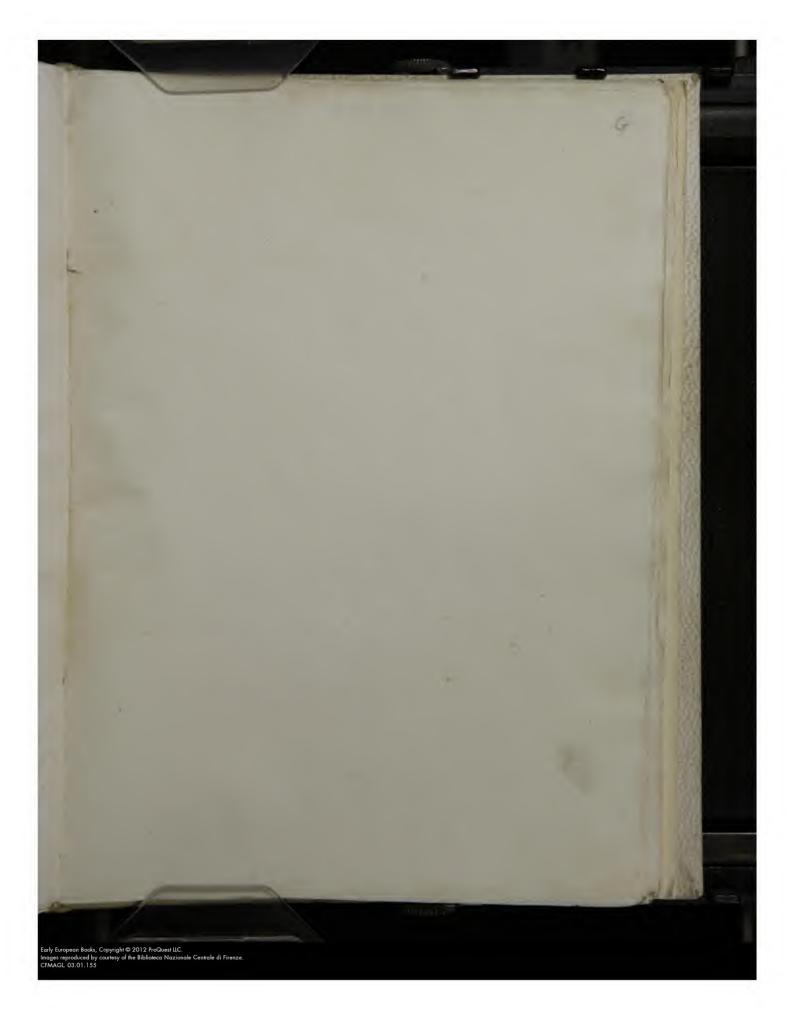

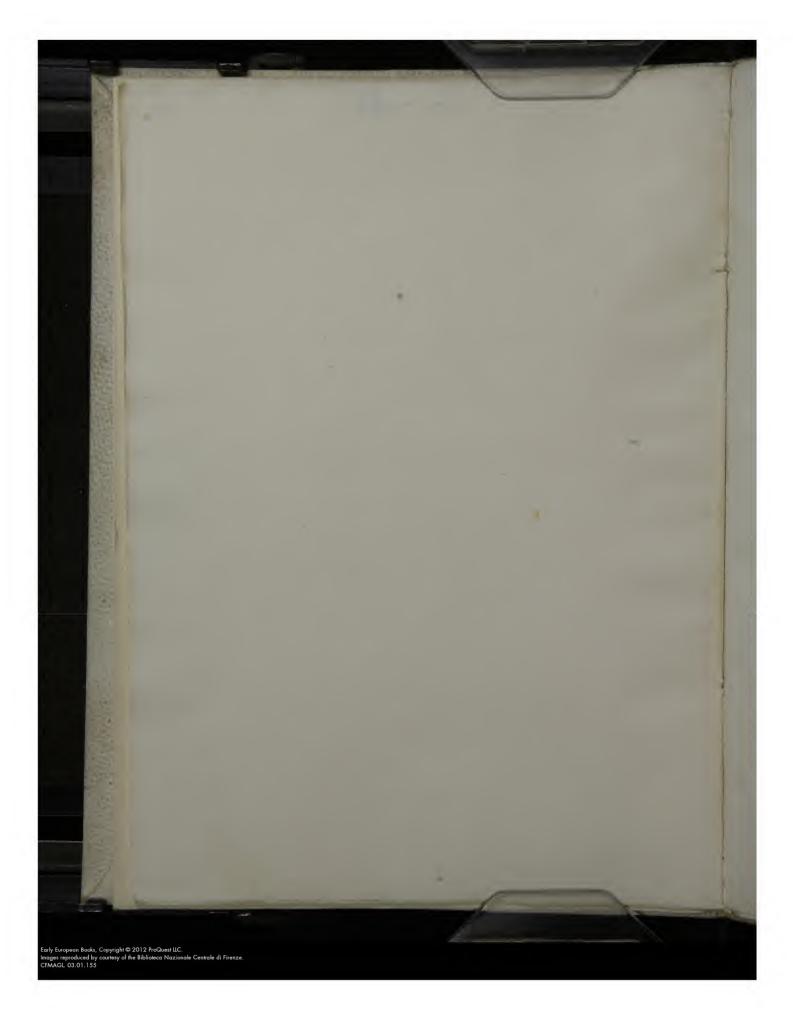

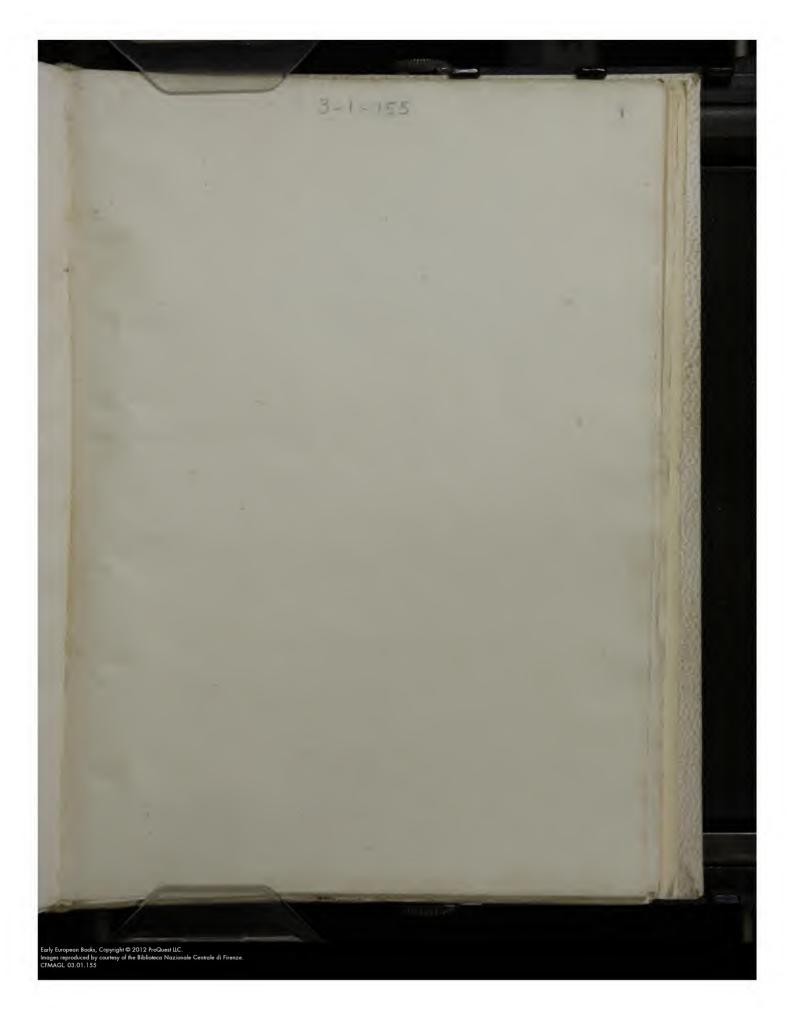



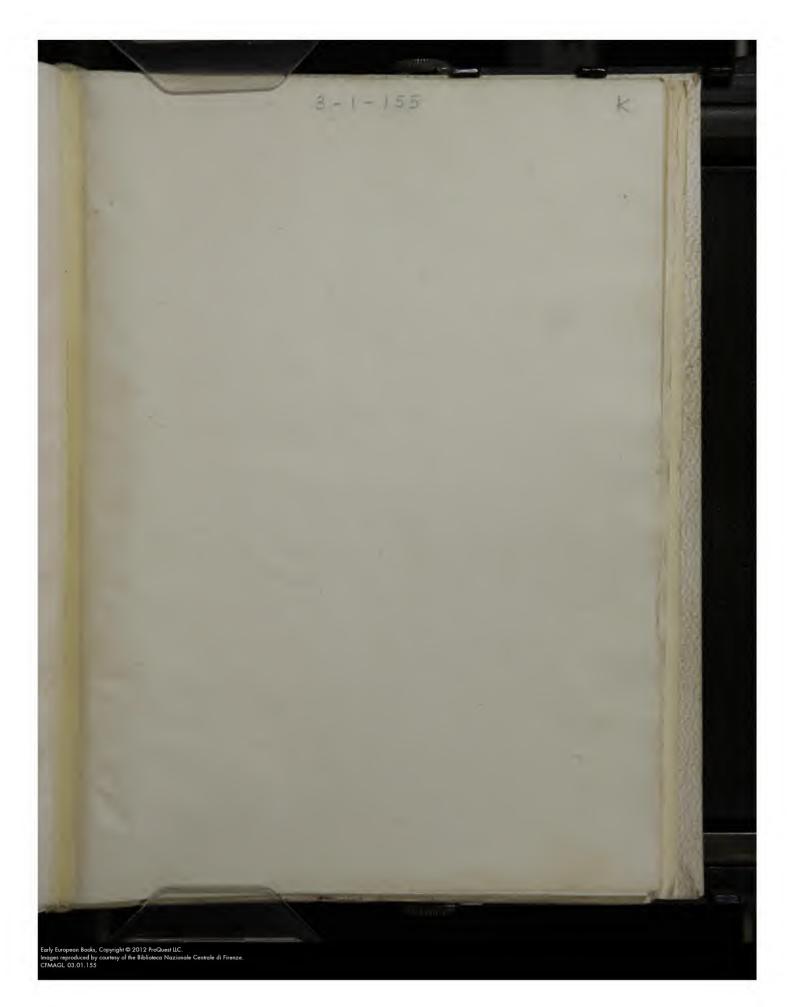

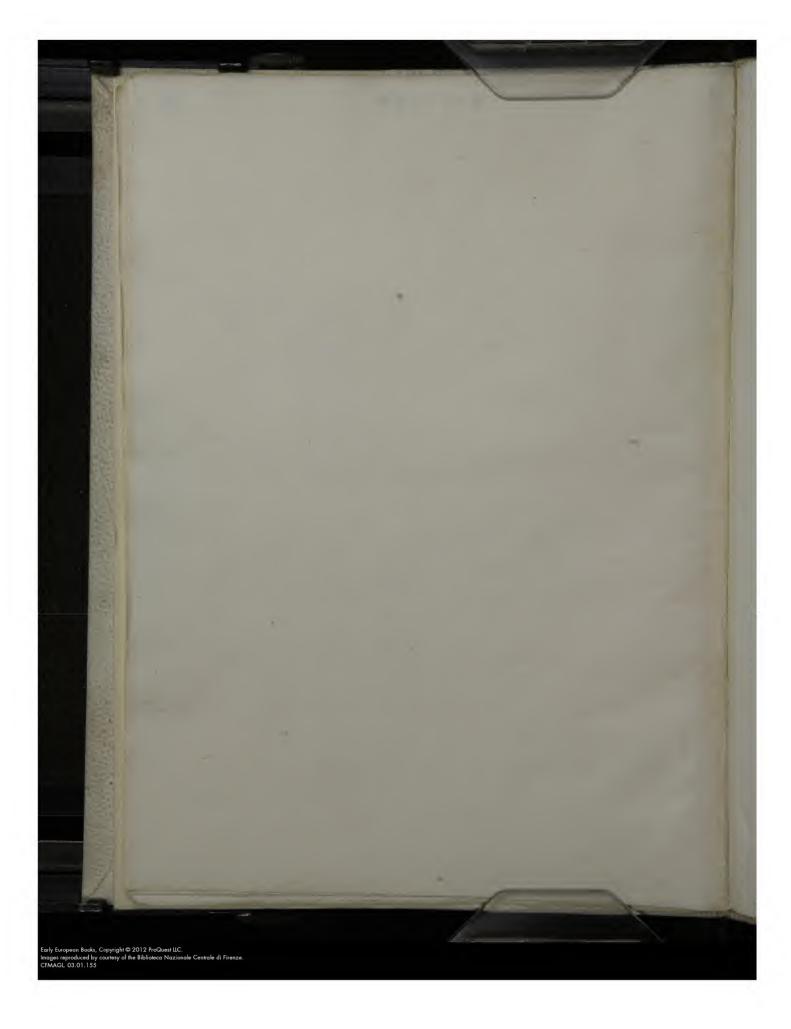

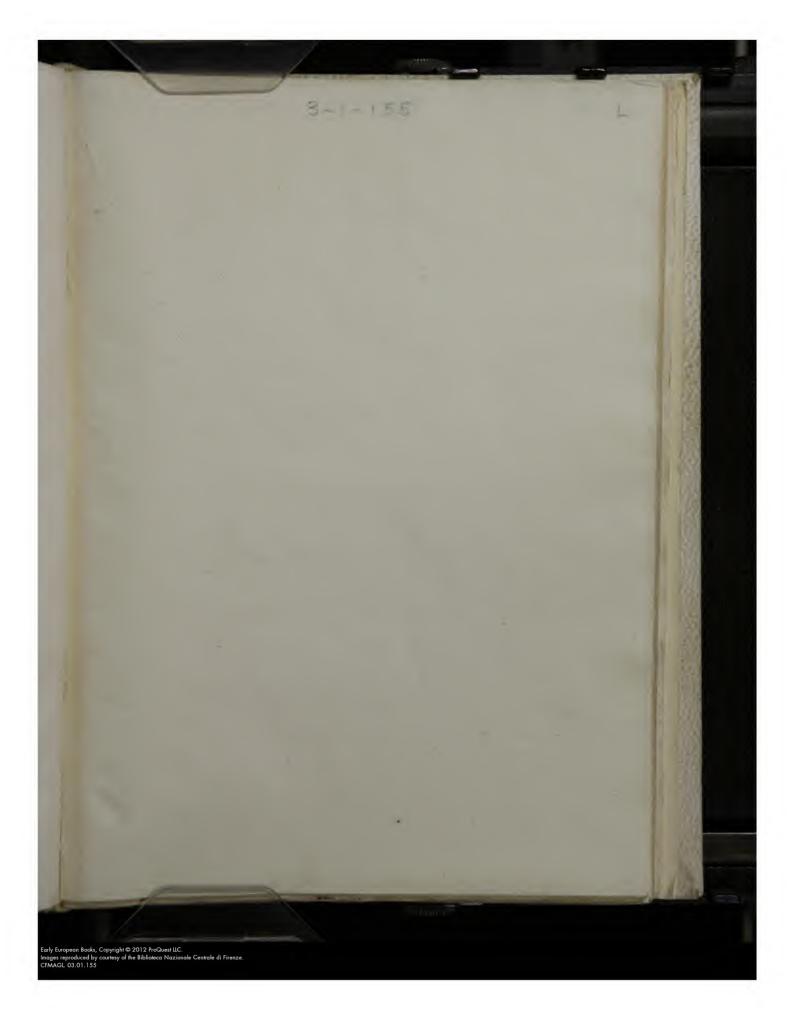

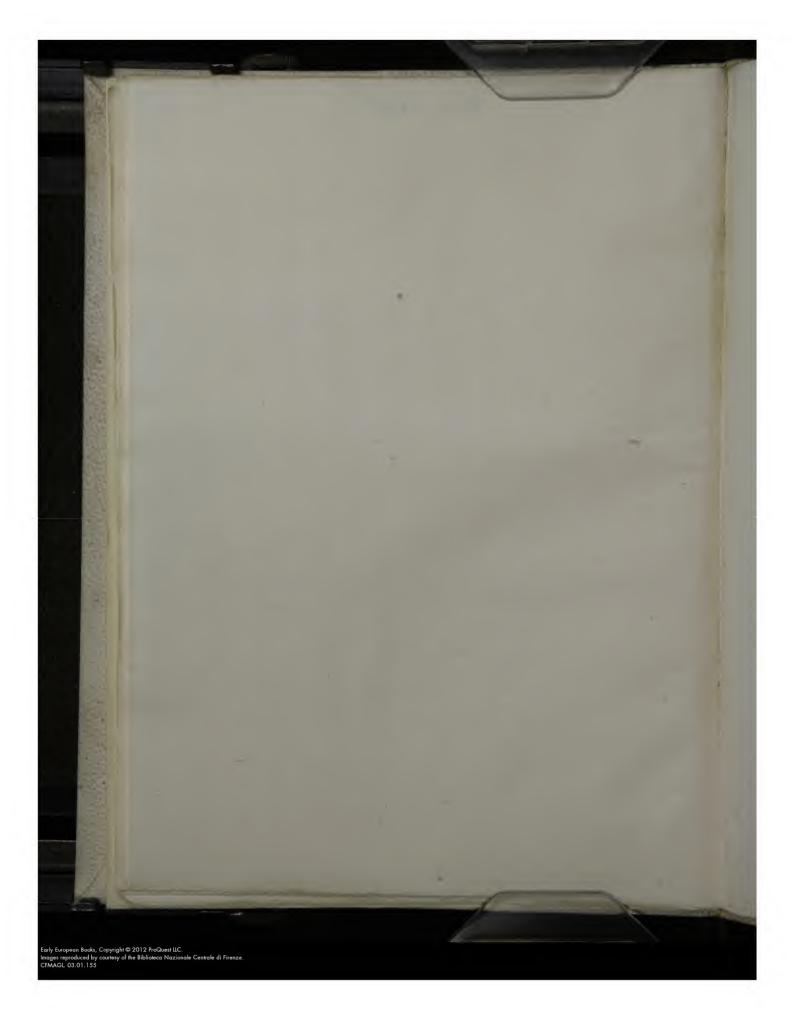

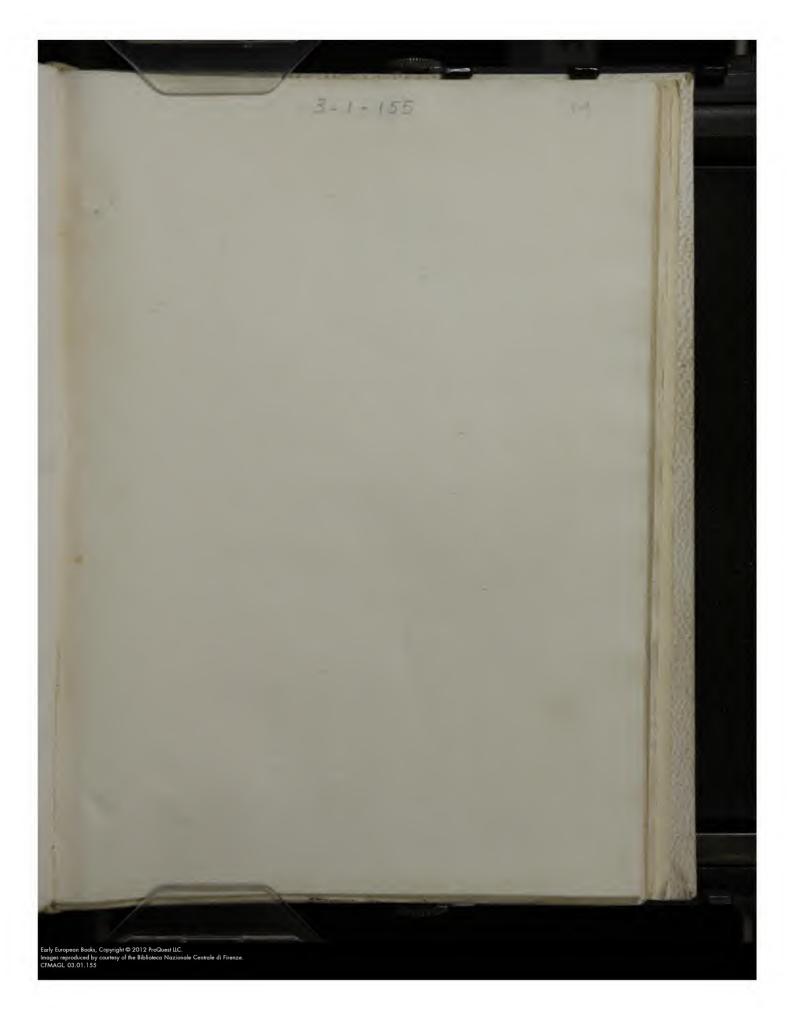

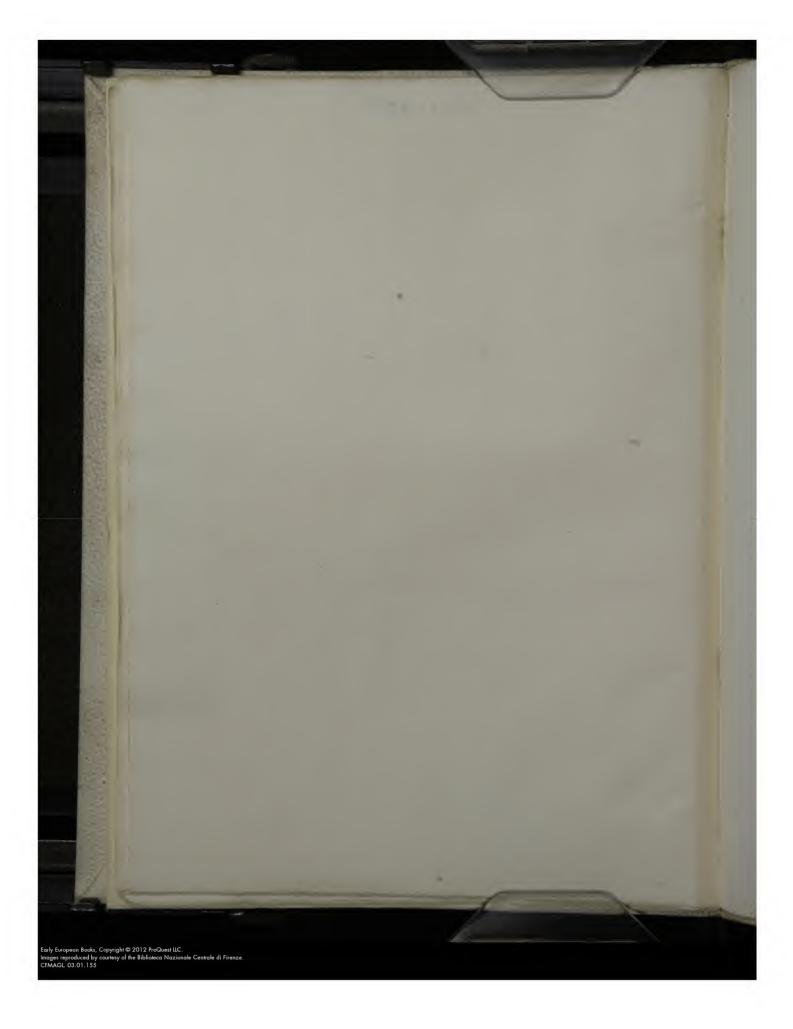

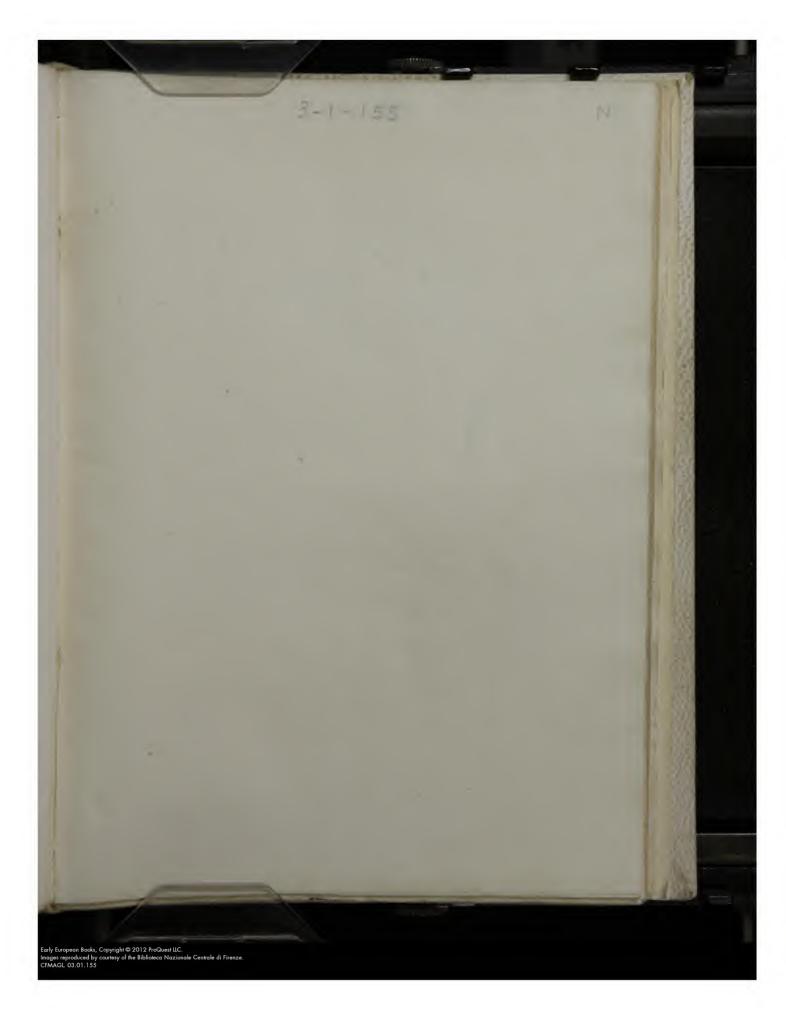

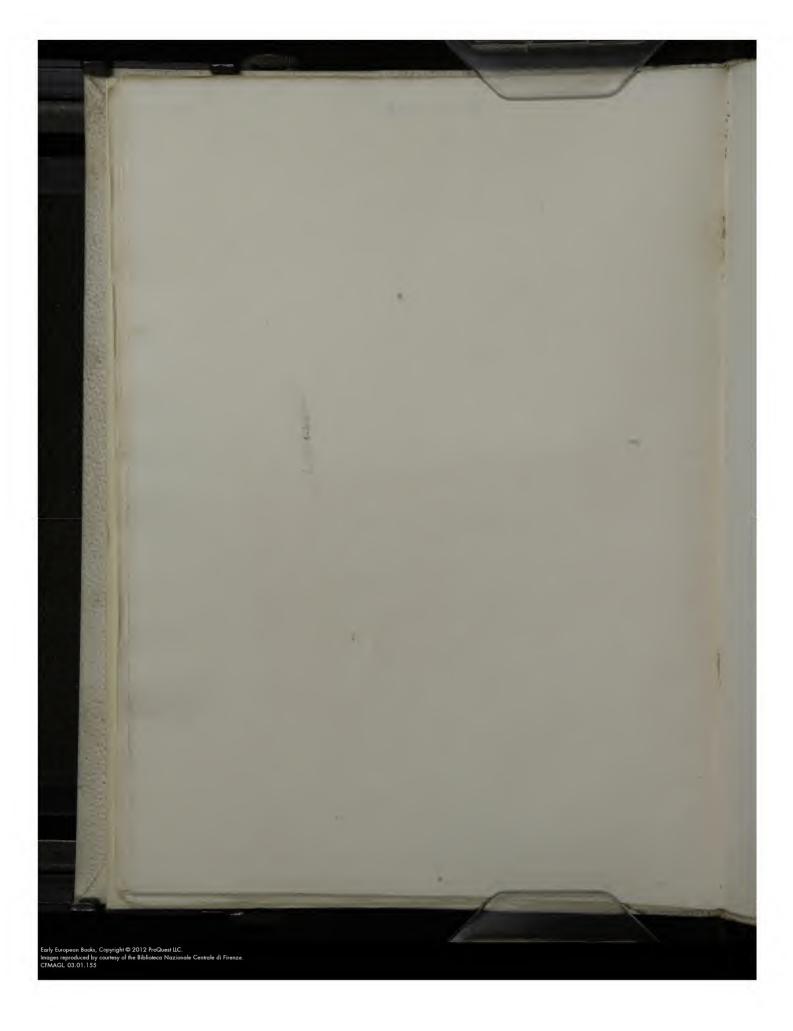

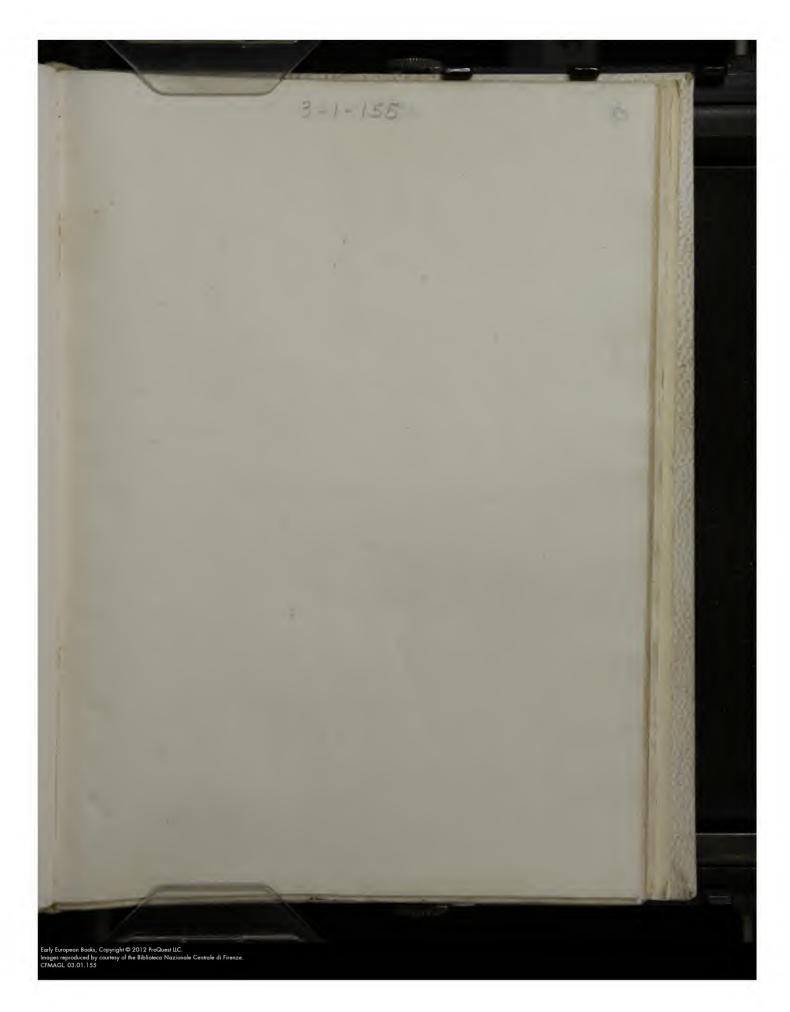

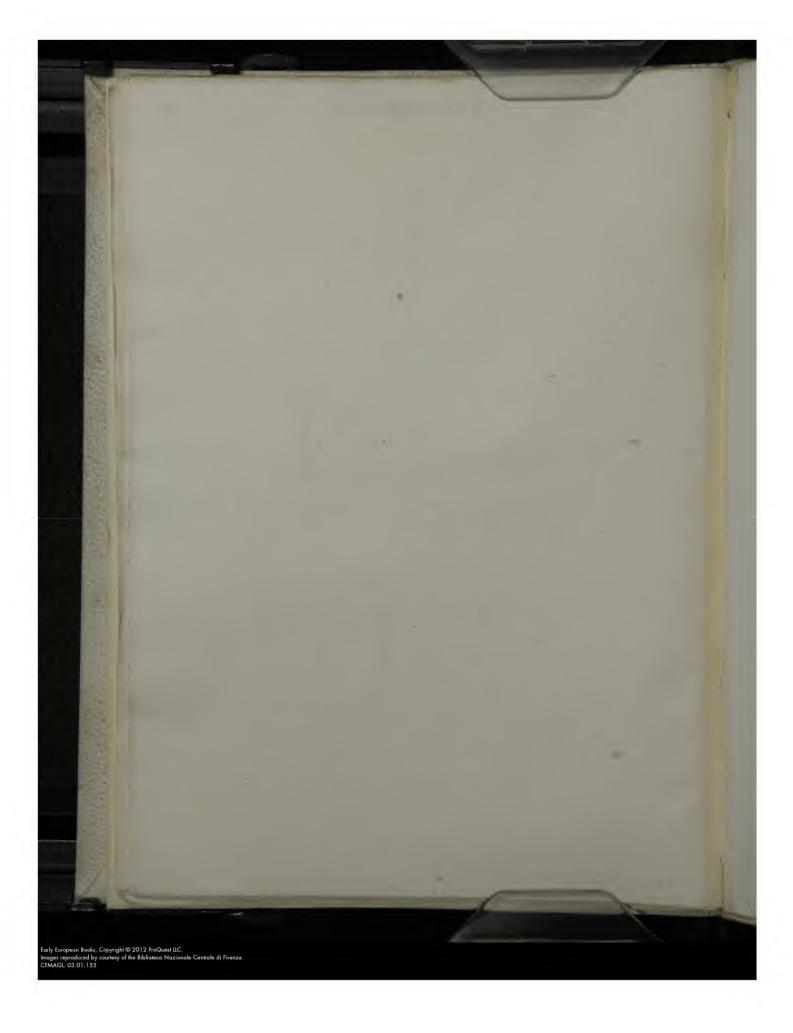

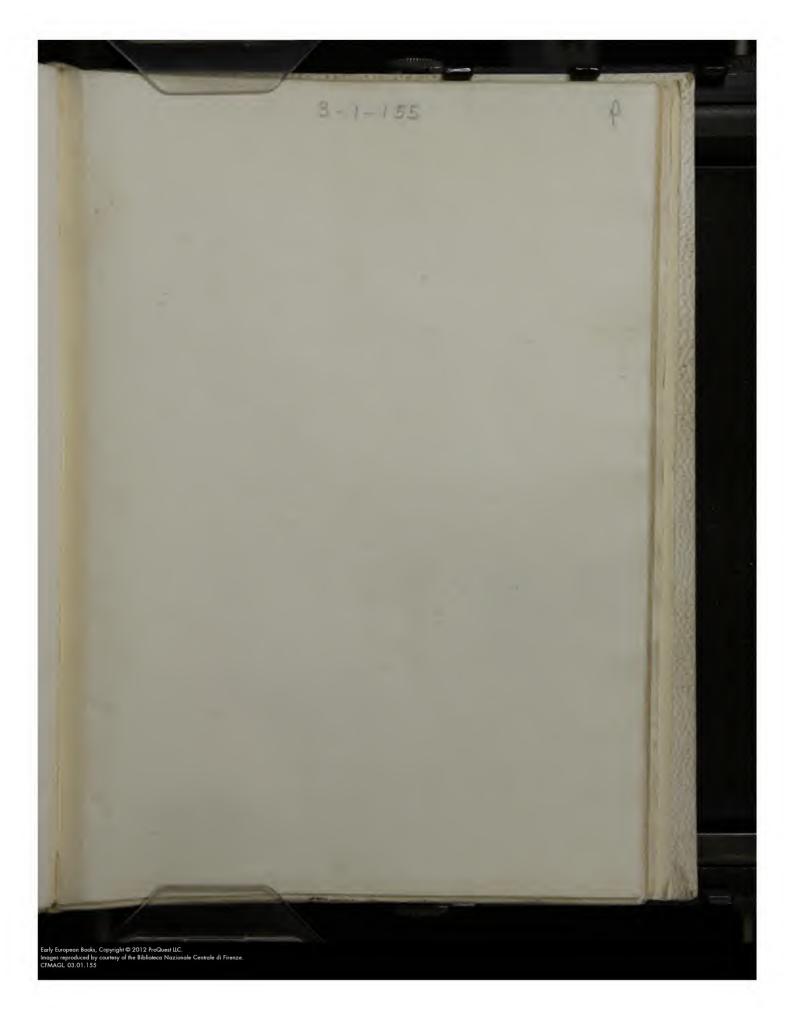

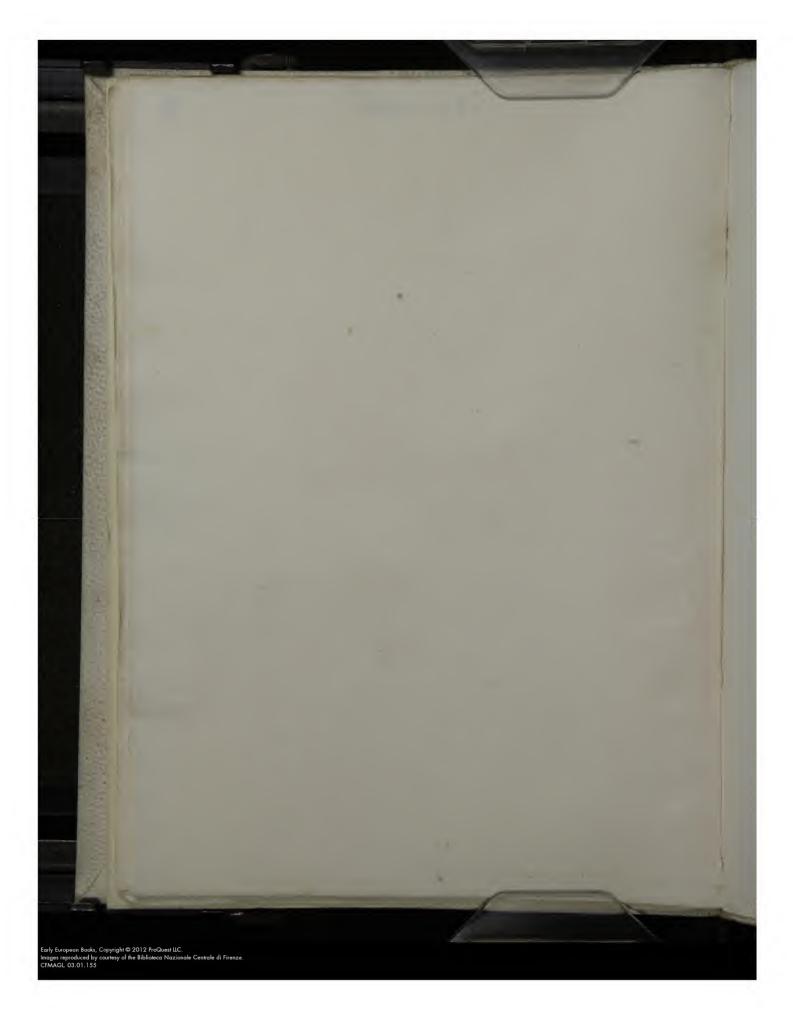

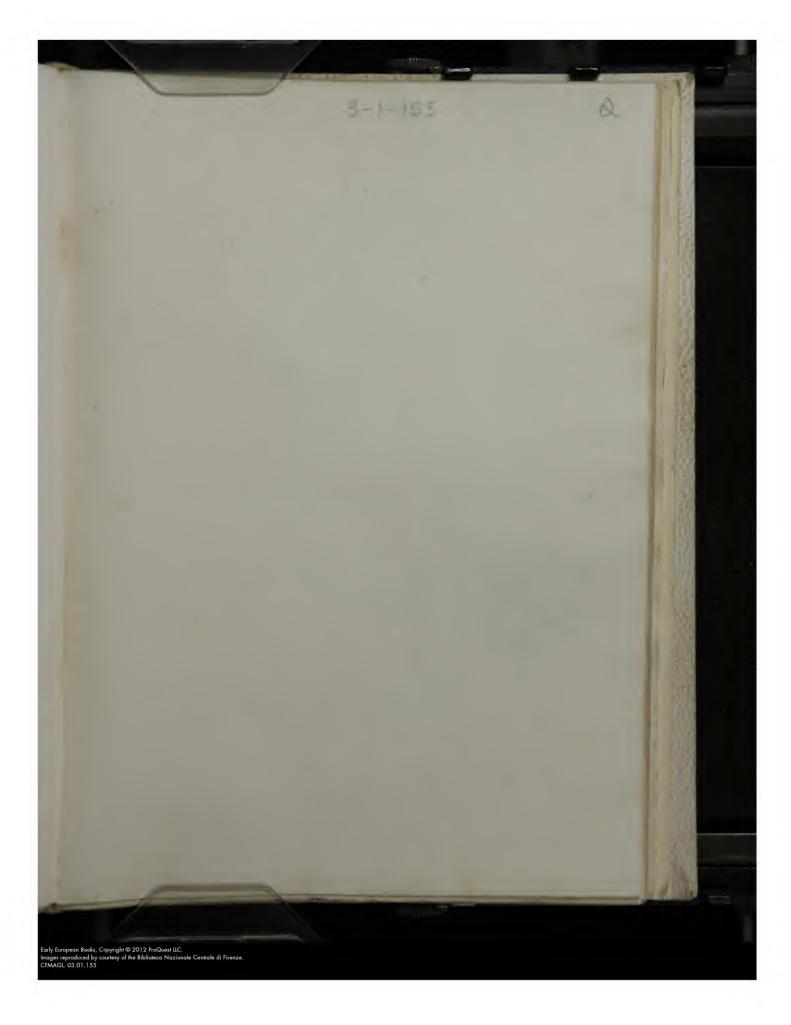

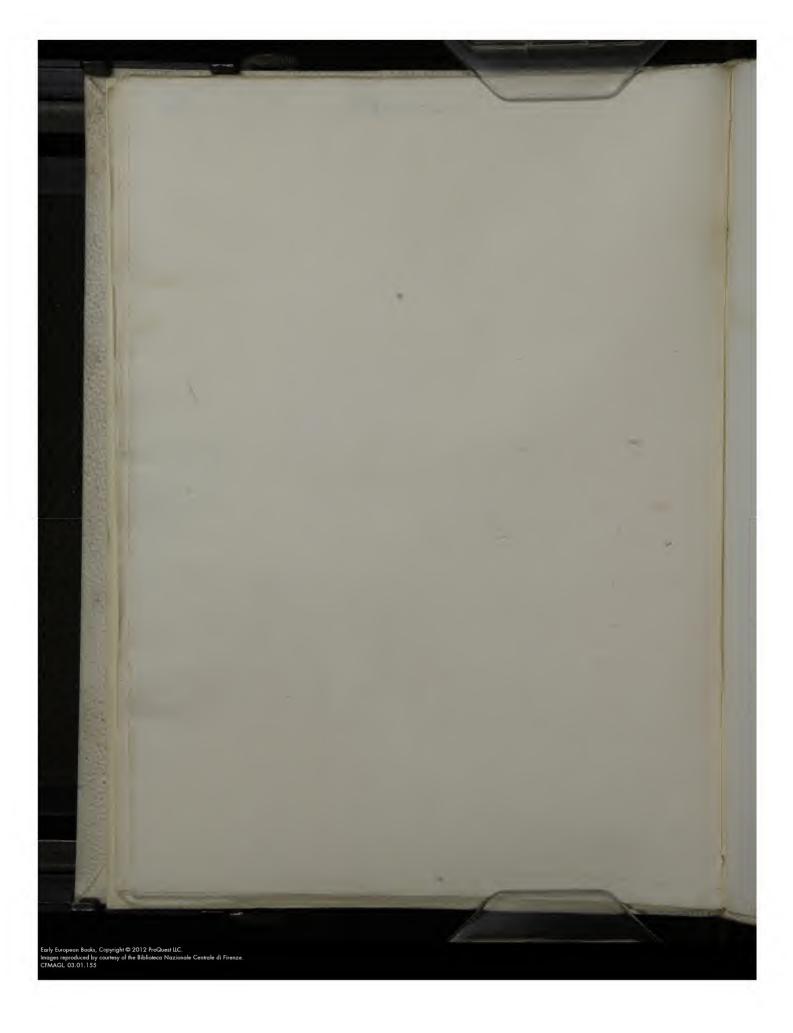



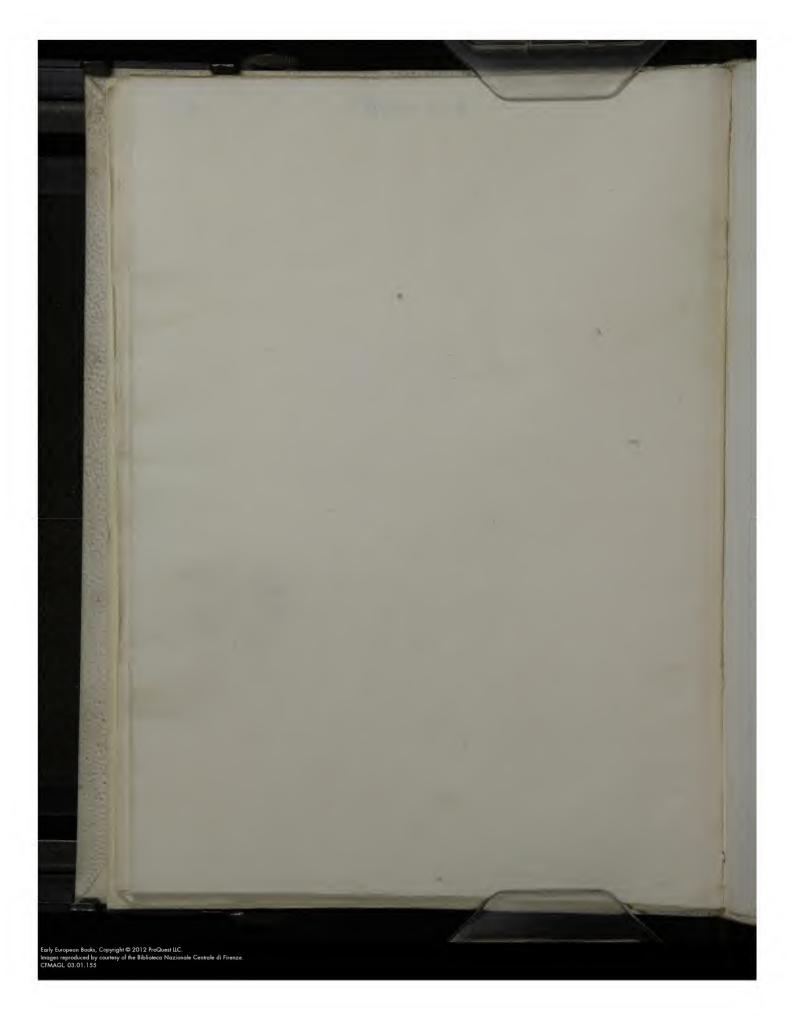

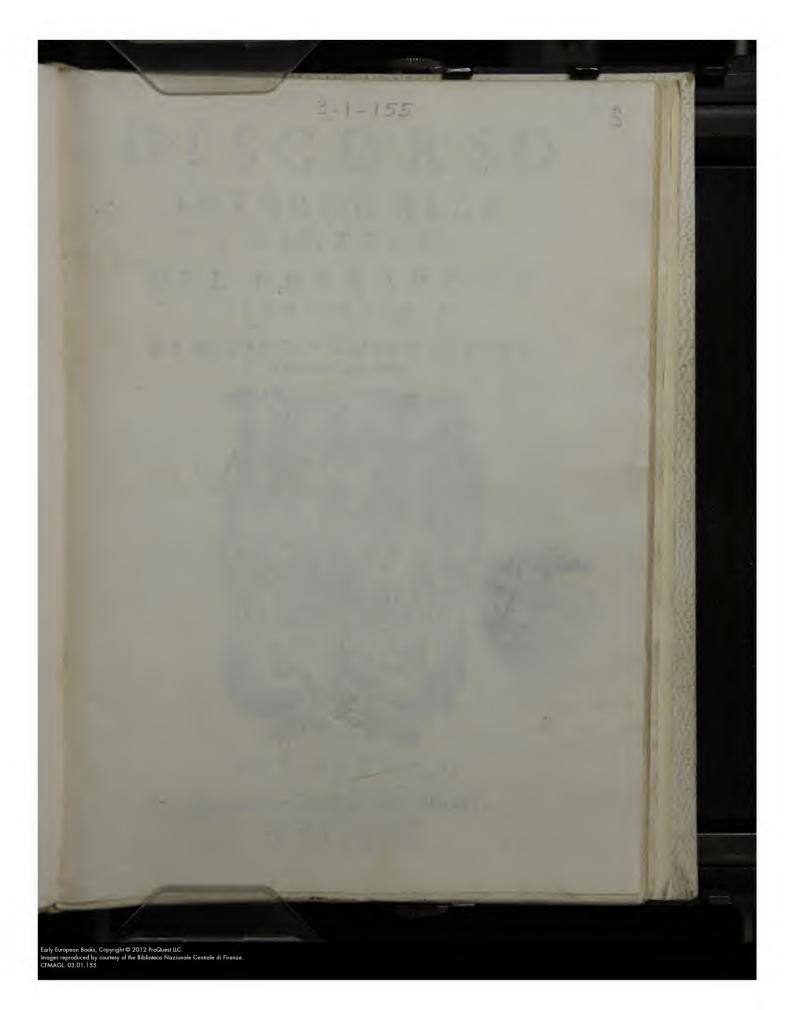

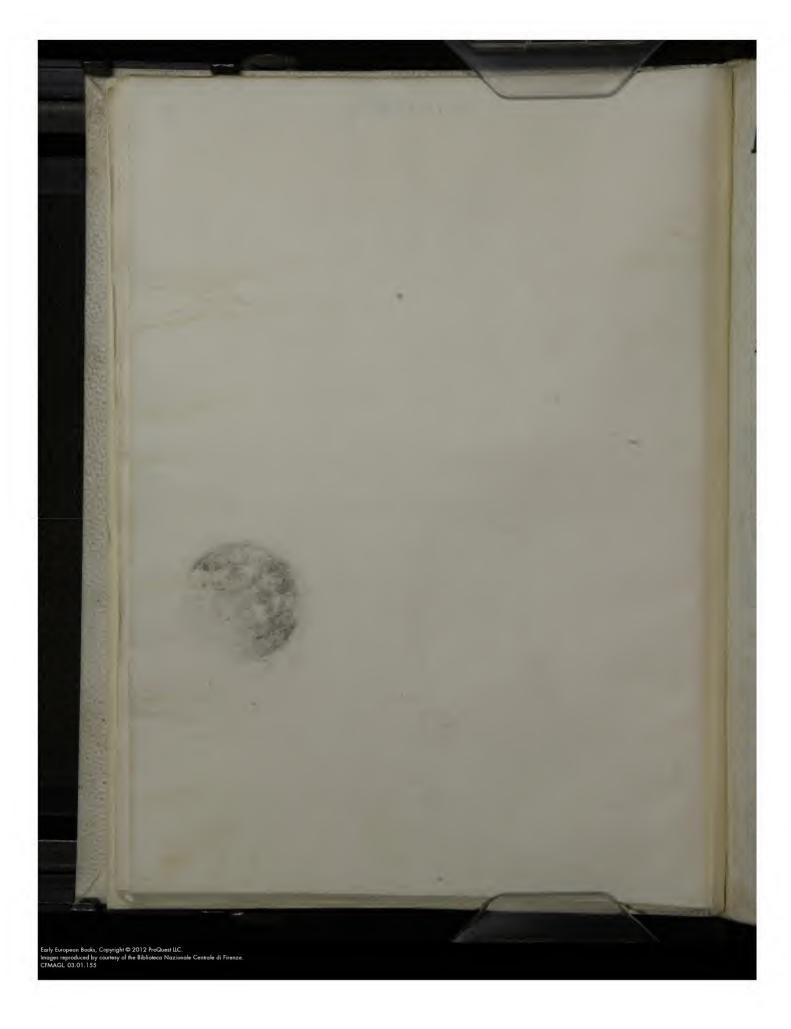

# DISCORSO

INTORNOALLA

CANZONE

DEL PETRARCHA
VERGINEBELLA.

DIM. PIETRO CAPONSACCHI Pantaneti Aretino.



IN FIORENZA.

Appresso Giorgio Marescotti.

M D LXXVII.

# DISCORSO INTORNO ALLA BHL PHILARCI DE M. PIETO CHECKEL tof me app ma ftur 100 81085 18. E. ter Apprella Ciergio Cardestti. ne



## ALLA SERENISSIMA

REINA GIOVANNA

D'AVSTRIA,

GRAN DVCHESSA DI TOSCANA Vnicamia Padrona.



V A N T V N Q V E il Cielo, con lieto aspetto, produca di continouo fra noi, del mouimento suo, chiari effetti: nondimeno più in vn tempo, che in vn'altro, con più graditi lumi, in-

tofno à questo mortal globo girarsi, selicemente lo dimostra, come sublime Deità, hora apparita in terra, l'Altezza Vostra Serenissima. Percioche splendendo in lei, oltre il costume mortale, il Sole della nostra età, non terrestri Fiori, & Corone: come già si sono nella riua del Tebro vedute, fioriscono nella sponda del Arno: ma luce d'immortalità A l'adorna

l'adorna, & corona sì, ch'ella, a guisa di nouel itella, illustrerà sempre il mondo, co' raggi suoi: La onde all'ardir mio che pur'hora io prendo di mirar nel mar della celeste bellezza, come eletta guida, riluce la sua alta Idea, vnico essempio ad ogn'altra piu chiara Reina, che'l Sol vedesse giannai. Perche dunque in lei à cui di gentilezza altamente s'apprende ogni splendore, discende dal sommo Sole ogni Regal virtù: perciò io la supplico, ch'ella si degni di risguardar si riguardeuol materia, da me, sol con puro assetto, ammirata, & all'Altezza sua Serenissima humilissimamente inchinandomi, prego il N.S. Dio, che le doni la sua gratia.

Di V.S.A.

Deuotissimo seruo, & vasallo

Pietro Caponsacchi Aretino

TERGINE bella, che di Sol vestica. Coronata di Stelle al sommo Sole Piacesti si, che'n ce sua luce ascose: Amor mi spinge à dir di ce parole: Manon so'ncominciar senza tu aita. Edicolui, ch'amando in ce si pose. Inuoco lei; che ben sempre rispose. Chi la chiamo con fede, Vergine, s'à mercede Istiseria estrema de l'humane cose Giamai ti volse, al mio prego t'inchina; Soccorri à la mia guerra; Bench'io sia terra, e tu del Ciel Regina. Vergine Saggia, e del bel numero vna De le beace Vergini prudenci; Anzi la prima, e con piu chiara lampa; O' saldo scudo de l'afflitte genti Contra colpi di morte, e di fortuna; Sotto'l qual si srionfa, non pur scampa: O'refrigerio al cieco ardor, ch'auuampa Qui fra mortali sciocchi, Vergine que begli occhi Che vider tristi la spietata stampa Ne dolci membri del tuo caro figlio, Volgi al mio dubbio stato; Che sconsigliato, à te vien per consiglio. Vergine pura d'ogni parce in terra Del euo parto gentil figliuola, e madre; Ch'allumi questa vita, e l'altra adorni: Per se il suo Figlio, e quel del sommo Padre, O fenestro

10

in

O fenestra del Ciel lucente altera, Venne à saluarne in su gli estremi giorni: E fratutt'i terreni altri soggiorni: Solatu fosti eletta Vergine benedetta: Che'l pianto d'Eua in allegrezza torni: Fammi; che puoi, de la sua gratia degno, Senza fine o Beata Già coronatanel superno regno. Vergine Santa d'ogni gratia piena; Che per vera, e altisima humileate Salisti al Ciel, onde miei preghi ascolii. Tu parcoristish sonce di Piecace, E di Giustitia il Sol, che rasserena Il secol pien d'errori oscuri, e folti; Tre dolci, e carinomi ha in teraccolti, Madre, figlinola, e spofa, Vergine gloriosa; Donna del Re; che nostri lacci hà sciolti, E fasto'l mondo libero, e felice; Nelle cui sante piaghe Prego ch'appaghi il cor vera Beatrice. Vergine sola al mondo, senza esempio, Che'l (iel di eue bellezze innamorasti; Cui ne prima fu simil, ne seconda; Santi pensieri, atti pietosi, e casti Al vero Dio sacrato, e viuo tempio Fecero in tua Virginità feconda. Per te può la mia vita esser gioconda; S'a euoi preghi, o Maria Vergine

Vergine dolce, e Pia, Ou'el fallo abondo, la gratia abonda. Con le ginocchia de la mente inchine Prego che sia mia scorea; E la mia torta via drizzi a buon fine: Vergine chiara, e stabile in eserno; Di questo tempestoso mare Stella: D'ogni fedel nocchier fidata guida, Pon mente in che terribile procella I mi ricrouo sol senza gouerno, Et ho già da vicin l' vltime strida. Ma pur in te l'anima mia si sida Peccatrice, i nol nego, Vergine: ma ti prego, Che'l tuo nimico del mio mal non rida: Ricorditi, che fece il peccar nostro Prender Dio per scamparne Humana carne al tuo virginal chiostro. Vergine quance lagrime ho già sparce, Quante lusinghe, e quanti preghi in darno Pur per mia pena, e per mio graue danno. Dapoi ch'i nacqui in sulariua d'Arno, Cercando hor questa, & hor quell'altra parte Non è statamia vita altro, ch' affanno. Moreal bellezza, acci, e parole m'hanno Tutta ingombrata l'alma. Vergine sacra, O alma Non tardar; ch'io son forse al' vltim anno; I di miei più correnti, che saetta, Tra miserie, e peccati

Sonsen andati, e solmorte n'aspetta. Vergine tale è terra; e posto hà in doglia Lo mio cor; che viuendo in pianto il iene; E di mille miei mali vn non sapea; Eper saperlo, pur quel, che n'auuenne, Fora auuenuto: ch'ogn'altra sua voglia Era à me morte, & à lei fama rea. Hor tu donna del Ciel, tu nostra Dea, Se dir lice, & conuiensi; Vergine d'alti sensi, Tu vedi il tutto; e quel che non potea Far altri, e nulla alla tua gran virtute, Por fine al mio dolore: Ch'àte honore, & à me fia salute. Vergine, in cui ho tuttamia speranza, Che possi, e vogli al gran bisogno aitarme; Non mi lasciare in su l'estremo passo: Non guardar me ,ma chi degnò crearme: Nol mio valor, ma l'alta sua sembianza, Che in me ti moua à cur ar d'huom si basso. Istedusa, e l'error mio m'han fatto un sasso D'humor, vano stillante Verginë tu di Sante Lagrime, e pie adempi l mio cor lasso; (h'almen l'vleimo pianto si diuoto Senza terrestre limo: Come fu'l primo non d'insania voto. Vergine humana; e nemica d'orgoglio Del comune principio amor i induca Miserere d'un cuor contrito humile:

Che se poca mortal terra caduca Amar con si mirabil fede soglio; Che deuro far di te cosa gentile? Se dal mio stato assai misero, e vile Per le tue man resurgo Vergine; i sacro, e purgo Al tuo nome epensieri, e'ngegno, e stile; La lingua, el cor, le lagrime, e i sossiri. Scorgimi al miglior guado; E prendi in grado i cangiati desiri. Il di s'appressa, e non pote esser lunge; Si corre il tempo e vola, Vergine vnica, e sola; E'l cor hor consciencia, hor morte punge, Raccomandami al euo figliuol verace Homo, e verace Dio; Ch'accolga'l mio spireo, vleimo in pace.





VERCINE bella che di Sol vestita, Coronata di Stelle, al sommo Sole Piacesti sì, che n te sua luce ascose.



I come Dante, con chiara scorta, sagliendo alla superna Ruota, trascorse con viuo raggio il Cielo di cerchio in cerchio: cossil Petrarcha col Sole dell'intelligenza sua, leuandosi alla vaghezza del pretioso Monte, oue la gloria del primo amore, piu chè altroue, riluce, prende in così alti, & varij viaggi, per celeste apoggio, la bella Vergine. La ondo

il Poeta di Cielo in Cielo felicemente passando, adora l'angeliche bellezze della Vergine advna advna, & ispogliato doppo tanti vani sospiri di questo mortal velo, brama ignudo di vnirsi co'l Sol di pace che nel Cielo Empireo oltre ogni termine risplende. Onde sparge, con tersi concenti, preghi alla Vergine dicendo.

## Vergine bella, che di Sol vestita.

Et perche il mezzo di ciascuna cosa no si può apprendere senza il rispet to degli estremi, co'quali il lor mezzo sempre vien comparato. Di qui è, che per questo nome di Sole, il cui splendore nel mezo delle Stelle erranti raccoglie in se stesso ogn'altro vago lume, si dimostra ogn'altro Pianeta ancora. Perciò Dante nel sine del suo Poema distinse se Stelle serme, dalle Stelle erranti, per il medesimo nome di Sole similmente intese, ond'egli disse.

## L'Amor che moue il Sol con l'altre Stelle.

Et se io sossi certo, di non violare con vani ragionamenti si candida materia, io mostrerrei, come il Petrarcha hà per questo nome di Sole, non solamente intese le Stelle vaghe: ma anche il lume delle side Stelle. Si come dunque per lo Sole, del qual si veste la bella Vergine, si dimostrano tutti gli altri Pianeti, dalla bellezza della Vergine, à guisa d'vn Sole, in bellezza accresciuti: così per le Stelle, delle qualli ella è coronata, si comprendono tutte le picciole Stelle, che nell'ottauo Cielo scintillano. Dalla dichiaratione dunque di questi tre primi versi, pende l'espositione di tutta la Canzone, nel suo principio

principio compresa. Onde sopra ogni più densa caligine montando con la prima Stella, l'alto pensier del Pocta, assomiglia con gentilissima maniera la Vergine alla Luna, nella prima stanza dicendo.

Imperoche, si come la Luna è specchio del Sole, Lucida, spessa, solida & polica:

Quasi Adamente, in cui lo Solferisse:

Cosi la virginità di Maria è splendore del sommo Sole: ond'ella il Regno delle Stelle, ne'suoi begli occhi ascondendo, aperse, non di raggi caduchi: ma d'immortali Dij, Thesoro in terra, della cui bellezza acceso il Poeta disse.

Amor mi spinge à dir di te parole:

Ma perche l'interno sguardo nostro non può nell'eterno Sole mirare, s'egli prima della sua luce armandosi non si renda inuiolabile: Perciò Dante da Donna, che dal Ciel discese, fatto inuitto nell'Inferno, & nel Purgatorio, su da virtù celeste, di Cielo in Cielo diuinamente guidato.

Per tutti i cerchi del dolente Regno Ristose lui, son io di quà venuto,

Vireu del Ciel mi moffe, & con lei vegno:

Poscia rispose lui da me non venni:

Donnascese dal Ciel, per li cui preghi

Della mia compagnia costui souuenni.

Dance.

Perche dunque l'animo nostro non può senza apoggio diuino naturalmente alzassi sopra l'Orizonte delle cose visibili. Di quiè che Dante sinse essere stato in sogno all'altezza del purgatorio rapito da superna vistù.

In sogno mi parea veder sospesa Un Aquila nel Ciel, con penne d'oro, Con l'ale aperce, & à calare incesa:

Poi mi parea, che più rotata vn poco

Terribil, come folgor discendesse,

Leuandosi dunque l'intelletto nostro, colamato raggio, al suo limpi-B 2 do Sole,

do Sole, quanto più l'oggetto ha del diuino: tanto maggiormente si desidera potenza celeste per conseguirlo. Di qui è che Dante, con assai maggior virtù, passò per lo Cielo, che non sece per lo purgatorio, & per l'Inserno.

Quiui su vò, per non esser più cieco:

Donna è disopra, che n'acquista gratia;

Perche i mortal pel vostro mondo reco.

Alla qual poi se tu vorrai salire;

Amma sia acciò di me più degna

(he lei ti lascierò nel mio partire.

La onde essendo materia, & tesoro della presente Canzone, il Regno santo.

Per cui appressando se al suo desire Nostr'intelletto si profonda tanto, Che retro la memoria non può ire:

Perciò il Petrarcha, auanti in Dio imparadisi la sua mente, inuoca l'alma Guida de'Cieli.

Isía non so ncominciar senza eu aita, E di colui, ch'amando in te si pose. Inuoco lei; che ben sempre ristose, Chi la chiamò con sede,

Dunque l'Autore, come quegli, che dubita, in cosi torta via di non se smarire, & di non se condurre all'estrema miseria della seconda morte: oue Dante vidde coloro, che hanno perduto il ben dell'intelleto, si volge à questa sol' una, che volgendossi à questi nostri abisfi, s'inchina à piegare l'alto Sole, in questo basso mondo, dunque

Vergine, s'à mercede Miseria estrema dell'humane cose, Giamai ti volse, al mio prego i inchina; Soccorri alla mia guerra;

Si come sono gli effetti senza ragione, dalla cui bestialità, in questa vita, la gente trauolta raccoglie suono di guai, nella sconsolata terra sua.

ra sua. Onde per si satto contrasto, nel mezzo della vita, torcendo il mondo dalla dritta via, l'humana natura, lascia di poggiare al Cielo; di questa guerra intese Dante, quando nel alzarsi ch'egli sacea alle stelle, se le secero allo ncontro quelle interne bestie, delle quali egli disse,

Et ecco quasi al cominciar dell'erta

Una Lonza leggera, & presta molto,

Che di pel maculato era coperta:

Et non mi si partea dinanzi al volto;

Anzi impediua tanto il mio camino,

Ch'io fui per ritornar più volte volto.

Onde mentre l'Autore riuolge gli occhi alla bassezza nostra, & all'inusibil altezza della Vergine, disse

Bench'io sia terra, & tu del Ciel Regina.

Percioche se il globo terrestre, per rispetto all'ampio cielo rassembra vn punto, che sia dunque d'vn huomo sopra la terra, per rispetto non solo al Cielo: ma alla Reina de' Cieli?

Ma guarda i cerchi fino al più remoto: Tanto che veggi seder la Reina, Cui questo Regno è subdito & deuoto.

Dance.

#### STANZA. II.

T mentre l'animo del Poeta più s'interna, leua la vista al secondo Regno delle Stelle, à cui col raggio di Regal prudenza, soprastà la Vergine, ad ogn'altra intelligenza beato lampo, il cui sereno aspetto desidera l'Autore nel suo oscuro stato. Ond'egli disse,

Vergine saggia, & del bel numero vna

A' questa dunque, sopra tutti gli spiriti angelici, luce beata, si attribuisce veramente l'intelligenza: percioche tutte l'altre virt ù, onde l'ani ma è compartita, sono dell'anima spogliata di ragione comune alle piante, & à gl'animali: si come è non solo l'anima vegetatina, le cui ope-

cui operationi sono il generare cose simili à se, il nutrits, & il crescere: ma anchor l'anima sensitiua distinta in questi nostri cinque sensi esteriori. La potenza dunque nostra intellettiua, al raggio del sommo Sole disceso nella Vergine, non altramente, che lampada, s'accende del lume supremo, la cui sapienza riuolgendosi sopra se stessa, & di se stessa innamorandosi, per la bellezza del suo primiero sguardo, produce in noi l'intendere.

O' Luce eterna che sola in te fidi, Sola t'intendi, & da te intelletta, Et intendente te à me arridi.

Dance

No

Als

Et perche le cose diuine non sono della medesima materia, della quale sono composte le mondane, perciò possono le celesti operare nelle mortali: se ben da queste quelle allo ncontro soffrir non possino
attione alcuna: si come chiaramente auuiene del Cielo, il quale come vniuersale agente, quantunque col mouimento suo, scotendo
di grembo alla prima materia, le sue varie forme, informi trassormando il mondo, non è perciò che'l mondo operi nel Cielo generatione, ò corrutione, ò veramente alcuna dell'altre qualità: Si come è il caldo, il freddo, l'humido, & il secco. Di qui è che Dante
col mortal velo passò sotto questo celeste scudo, per lo ncendio infernale.

lo son fatta da D10, sua merze tale, Che la vostra miseria non mi tange, Ne siamma d'esto incendio non m'assale.

Si come dunque Dante adornato prima di superna virtù, andò selicemente per l'Inserno, & per lo Purgatorio: così il Petrarcha spera
con l'acquistate luci della Vergine, di dispergere da questa tenebrosa parte interna ogni più densa impressione: dunque accioche
l'huomo in questa consusione del mondo oscuro, & vile, si possa
disendere dalla morte, & da ogni oltraggio della sortuna, bisogna
che all'ombra di questa inuiolabil' virtù della Vergine, celestialmente viua, il cui giocondo liquore di cielo in cielo gustando il Poeta
si procaccia in sì graue cordoglio del mondo suauissimo riposo.

O' saldo scudo dell'afflicte genti Contra colpi di morte, & di fortuna Sotto'l qual si trionfa non pur scampa:

O'refri-

O refrigerio al cieco ardor ch'aunampa

Qui fra mortali sciocchi.

Et come che la suprema luce risplenda in tutti gl'intelletti angelici.

Ond'io à les ne mirabili aspetti

Vostri ristende non so che divino, Che mi trasmuta da primi concetti:

A noi venia la creatura bella,

Bianco vestita, & nella faccia quale,

Par tremolando matutina stella:

Nondimeno nella Vergine, sopra tutti i Chori Angelici lucendo, di lei veramente si potea dire.

Luceuan gli occhi suoi più che la stella,

Al girar delle cui luci in tanti Angelici raggi distinte, senz'altro di lei sapere, harebbe subitamente ogni sublime ingegno giudicato questa esser la sposa del suo bel Sole; & perche al lampo della beata luce si rischiarano i nostri oscuri pensieri.

Quali i fioretti dal noturno gelo, Chinati & chiusi, poi che'l Sol gl'imbiancha Si drizzan tutti aperti in loro stelo:

Perciò all'apparir di Donna, che hauea intelletto d'Amore, felicemente è il velo d'ignoranza da gli occhi di Dante rimosso.

Come si volge con le piante strette

A terra, & intrase Donna che balli

Et piede inanzi piede à pena mette:

Volses in su vermigli, & in su gialli

Fio retti verso me, non altrimenti,

Che vergine che gli occhi honesti aualli.

Tosto che su là doue l'herbe sono

Bagnate già del onde del bel siume

Di leuar gli occhi suoi mi sece dono.

Non credo che splendesse tanto lume

Sotto le ciglia a Venere trasitta

Dal figliuol fuor di tutto suo costume. Dante.

Ond'il Petrarcha in si sosche tenebre inuolto si riuolge à questo chiare lume di sapienza, & dice.

Volgi al mio dubbio stato; Che sconsigliato, à te vien per consiglio.

#### STANZA. III.

Properche l'amorosastella di Venere raggia, nella terza sfera, la vaghezza sua, per piacere al suo bel Sole, della celeste bellezza inuaghito. Di qui è che'l Poeta al scintillar del siammeggianto crine, ristesso raggio di virginità nell'alma Dea: vagheggia nel terzo lume la Vergine, dell'alme angeliche inuiolata Dama: Onde d'intelligenza ornato di lei cantando disse:

Vergine pura, & d'ogni parte intera, Del suo parto gentil figliuola, & madre;

Percioche sol di virginità su dal sommo Sole conceputo nella Vergine l'vnico suo sigliuolo, dunque

Vergine pura, & d'ogni parte intera, Del tuo parto gentil figliuola, & madre;

Et cosi per esser ella solo cinta di glorioso corpo, & dotata di virtù inunita, può in vn momento per tutto rilucere; onde l'Autore,

Ch'allumi questa vita, & l'altra adorni.

La onde la Vergine, dalla cui bellezza pende il lume del Sole, & della Venere celeste, spirando gratioso amore, à guisa delle stelle illuminatrici del alto, & basso mondo, illumina gl'Angeli in Cielo, & gl'animi eletti in terra.

Qui se à noi merediana face

Di charitate, & giuso in tra mortali

Se di speranza fontana viuace:

Però la diuina bontà che da se sperne

Ogni liuor, ardendo in se sfauilla,

Si che dispiega le bellezze eterne.

Dante.

Ben dunque il Poeta di questa celeste senestra, oue leuandosi il Sol della bellezza, nacque nel mondo il raggio del sommo amore, disse

Per te'l suo figlio, & quel del sommo Padre,

O fenestra del Ciellucente, altera

Venne à saluarne in su gl'estremi giorni;

La onde col virginal parto si spiegó nella Vergine pretioso balcone, lo splendor delle mattutine stelle, onde advna, advna si annoucrorno le bellezze de reami eterni.

I vidi soura lei tant allegrezza
Piouer, portata nelle mensi sante
Create à trasuolar per quella altezza:
Per entro l Ciel scese vna facella
Formatain cerchio à guisa di corona,
Et cinsela, & girossi intorno ad ella:
I vidipiù folgor viui, & lucenti
Far di noi centro, & dise far corona:
Più dolci in voce, ch'in vista lucenti. Danti

Ond'il Petrarcha

Et fra tutt'i terreni altri soggiorni;
Sola tu sosti eletta
Vergine benedetta;
(he'l pianto d'Eua in allegrezza torni:
Fammi; che puoi della sua gratia degno,
Senza sine o beata,
Già coronata nel superno Regno.

STANZA. IIII.

VANTVNQVE collo splendor del Sole si mostrino nel principio di questa Canzone, le sette vaghe luci, pendenti della Gloriosa spota del vnico eterno Re, Sole di questo nostro visibil Sole: nondimeno peruenuto il poeta nella propria Ruota di questo ministro maggior della natura.

Che dal valor del Cielo il mondo imprenta

Et col suo lume il tempo ne misura:

Mira il Sole, ch'Aquila cost selicemente non si gl'affisse giamai: & da si

gratiosissimo occhio del Cielo: oue la luce delle erranti stelle alteramente raccolta sparisce dinanzi al suo gran raggio, scuandosi l'Autore all'amor del suo bel Sole, adora non questo caduco Sole: ma la Vergine dell'eterno Sole madre, figliuola, & sposa, dicendo.

Vergine santa, d'ogmgratia piena; Che per vera, & altissima humiltate, Salisti al Ciel, ond'i mier preghi ascolti, Tu partoristi il fonte di pietade, Et di giustitia il Sol, che rasserena Il secol pien d'errori oscuri, & folti:

Et insiammando la Vergine, con varij raggi di gratia, varij chori d'amore: il sol dell'alta giustitia, non solo nella serenissima verginità distinse, dinanzi al supremo amore, gli spiriti degli stellanti Chiostri.

> Si come noi sem di soglia in soglia, Per questo regno à tutto l'regno piace: Com a lo Re ch'a suo voler ne nuoglia:

Ma anchora nella montagna del Purgatorio, & nel regno della morta gente, mostrati ha mara uigliosi essetti.

O' somma sapienza quant'èl'arte,

Che mostr'in terra, in cielo, & nel mal mondo,

Et quanto giusto tua virtu comparte.

Onde Dante, nel suo graue Poema parlò, come di vnico suggetto, di questa giustitia eterna, di cui egli cantò più altamente le parti, & gli essetti, che sorse non comporta la vulgare vsanza. Dunque la Vergine nouella Aurora aprendo, dal verace Oriente, tra queste tenebre, il Sol dell'alta providenza, tre dolci, & chari nomi, à guisa di luce di lume, & di splendore, gloriosamente in sessessa raccoglie, madre, figliuola, & sposa: Onde si Dante salglì alle Stelle, col rag gio della sua Angelicha Beatrice: sopra queste, quanto più beatamente dal Sol della Vergine vera Beatrice di tutte le beate virtù ange liche, sarà leuato il Petrarcha? Onde di celeste spirito, & bellezza ornato così dolcemente l'inuoca.

Donna del Re, che nostri lacci ha' sciolti. Et fatto'l mondo libero, & felice;

Nelle

Nelle cui sante piaghe, Prego ch'appaghi il cor vera Beatrice.

#### STANZA. V.

Poeta all'vnico valore della verginità, che nella quinta luce rifplende, la cui sacrosanta bellezza infiammò di maniera il Ciclo, ch'intorno all'inuiolato amore da Oriente all'Occidente,
per alto destino, lo commosse, ond'il Petrarcha

Vergine sola al mondo, senza essempio, Che l'Ciel di tue bellezze innamorasti; Cui ne prima su simil, ne seconda.

Et benche diuersi chori d'Angioli risplendino in Cielo: Ma tutti fanno bello il primo giro, Et differentemente han dolce vita,

Per sentir più, O men l'eterno spiro .

Nondimeno ciaschuno di loro, per gratia della seconda verginità, s'uni sce con la bellezza di DIO: ond'ogni intelletto angelico, come viuo tempio, s'aperse all'amato Sole, vnico atto, in tutti i puri atti angelici distinto, perciò il Poeta

Santi pensieri, atti pietosi, & casti Alvero Dio sacrato, & viuo tempio Fecero intua verginità feconda.

In te misericordia, in te pietate, In te magnificenza, in te s'aduna

Quantunque in creatura è di bontate. Dante.

Et cosi essendo la Vergine vittoriosamente d'Angeli, à guisa che'l Cielo di Stelle, coronata, dicca il Poeta

Vergine bella, che di Sol vestita, Coronata di Stelle al sommo Sole Piacesti sì, ch'en te sua luce ascose;

In cosi dunque fallaci sentieri, desidera l'Autore, per sua celeste luce, l'in

nitte valor della Vergine, per cui su dispersa ogni sollia d'Eua onde.

Per te può la mia vita esser gioconda; S'atuoi preghi, ò Maria Vergine dolce, & pia, Oue l fallo abondò, la gratia abonda, Con le ginocchia della mente inchine Prego che sia mia scorta;

Et la mia torta via drizzi à buon fine.

Ma se la Vergine in vn Cielo è colsocata, dunque si dice, ch'ella delle sue bellezze il Cielo vniuersalmente innamorasse? Si risponde che si come il cuore, ilquale, tutto che in vn luogo sia del corpo riposto: nondimeno dilata gli spiriti della vita per tutte le parti di esso corpo: così la Vergine, bench'ella risegga nel Cielo Empireo: nondimeno spande per lo trasparente corpo celeste, lo splendor delle bellezze sue, con il cui inuiolabil valore innamora tutti i seni angelici, i quali intendendo nella Vergine la diuina bellezza, muouono il Sole, & l'altre stelle.

1

be

fin

101

12:

de

D

Di poi s'i Cieli si muouono per amore, intorno all'angelica bellezza.

Temp'era dal principio del mattino

E'l Sol montaua in su, con quelle stelle,

Ch'eran con lui, quando l'amor diuino Mosse da prima quelle cose belle:

Ond'è che possendola eglino fruire, con l'immobilità di ciascuna lor patte anchora, più tosto col mouimento, che con la quiete, cercarono di goderla. A' questo dubbio rispondendo diciamo, la bellezza intelletual di Dio nella Vergine motrice delle ssere superne, in vn momento risplender da Oriente à Occidente: se dunque il Cielo stesse fermo, non potrebbe ciascuna delle sue patti, ouunque gira il Sole, fruir l'amato bene, secondo il desiderio suo. Dunque il globo celeste, con si rapido corso s'affrettò, accioche ogn'amoroso suo sguardo, auidamente à l'vn Sole all'altro, vagheggiando l'amor suo, per tutto là doue egli splende, egli lo gioisse anchora. Di qui è, che più tosto del mouimento, che della quiete i Cieli si son contentati: percioche piu con quello, che con questa, menando vann'i dolci loro alti soggiorni. Ma se l'amante è dell'amato, si come dice il diuin Philosopho, piu persetto: & se la bellezza motrice del

orbe è piu degna del corpo celeste: come dunque i cieli, intorno alla lor alma angelica son mossi dall'amore? Si risponde l'amante esser piu degno della cosa amata, per rispetto solo dell'amore, nella cui diumità egli è trasformato, ma in quanto la cosa amata è l'atto istesso desiderato della potenza di chi ama, l'amato dell'innamorato è assai più persetto. Di qui è che'l Cielo si volge intorno all'angelica bellezza, della cui presenza egli viue beatamente. Onde gli spiriti celesti, che pendono dall'vnica bellezza, gioiscono in si alto, & puro amore, di cui non si può imaginar gia mai maggior, ne pari bellez za: per ciò quella di se stella, oue vna istella cosa è l'amato, & l'amante, s'innamora; la cui vnica bonta, mentre spande nel mondo la fua amata luce, alla prima bellezza s'apprende l'animo humano. Apprello l'amore è desiderio, & così non par che'gli sia della cosa amata, gioia perfetta: comes dunque i Cieli, oue non è se non beatitudine, sono d'amore accesi? & lasciando da parte la distintione dell'amor persetto, & impersetto: imperoche hora non si ragiona se non d'amor beato, si risponde, che quantunque l'amor del globo celeste, per tispetto alla bellezza degl'Angioli, la quale si può maggiormente amare, che dalla potenza dell'Orbe com prendet si possa, si nomini per nome di desiderio, ond'egli tutt'arde, & ama di goder la bellezza angelica, quant'ella è degna di esser ama ta: nondimeno perche l'amor de' Cieli è vn gioir l'amor suo, che continouamente gli soprastà; perciò egli non è per tal rispetto desiderio, ò veramente priuatione: dunque solo la prima bellezza, mediante la sua infinita potenza, & bontà da se stessa s'ama, quanto ella si può attualmente amare, & quanto è degno d'esser amato si eletto amore, dal quale ne gl'amanti pende variamente il desiderio dell'unica sua bellezza, di tutti gli spiriti eletti unica vita, & cosi solo nel supremo amore, oue il celeste disio s'apprende, si rende quant'è possibile perfetto: percioche tutto quello, che si discosta dall'istessa unica perfettione, non è per tal rispetto nell'unico supremo grado della beatitudine. Ma se l'amor della prima bellezza è vn gioir sempre se stessa : adunque il primo amore di se stesso non è desiderio: percioche questo significa prinatione, & difetto: ilche nell'istessa suprema perfettione, non si può in modo alcuno imaginare: dunque la diffinition dell'amore data da Platone, per desiderio non arriua all'immortal'atto del primo amore.

STAN-

#### STANZA. VI

I A' si volgea il Cielo intorno alla bellezza di Gioue: quando in sì vago Trono eslaltandosi la mente del Poeta, intese quello esser veramente lume, che discendendo dal bel seren della Vergine, rasserena la tempestosa mente. Onde di si almo splendore dicea Dante.

Et qual e'l trasmutare in picciol varco
Di quello inbianca Donna, quando'l volto
Suo si discharchi di vergogna il carco:
Tal su negl'occhi mici, quando su volto
Per lo candor della temprata stella
Sesta, che dentro à se m'hauea riuolto.

Et perche si dolce raggio distilla ne' petti humani alma pura, & casta; perciò il Poeta inuoca questa immacolata bellezza della Vergine, come chiara, & stabile stella.

O' diua Pegasea, che gl'ingegni
Fai gloriosi, & rendigli longeui
Et essi teco le Cittade e i Regni; •
Illustrami di te, si ch'io rileui
Le lor figure, com'io l'ho concette:
Paia tua possa in questi versi breui.

Et dispersa all'apparir del Sole l'horribil procella di questo, & di quel altro inuisibil mondo, del qual scrisse Dante.

I venn'ın luogo d'ogni luce muto Che mughia, come fa mar per tempesta: Si da contrary venti è combattuto:

Il desiderio humano gustò con sentimento di vita le sue delitie, dallo quali da principio, come dal suo sine, si divise la natura nostra: Onde dell'humana potenza, la cui libertà, nell'antiqua ruina se stessa da principio oppresse, disse Dante

Onde l'humana spetie inferma giacque Giù per secoli molti in grande errore: Mali

Fin che'l Verbo di D 10 discender piacque V la natura, che dal suo fattore S'era allungata, vnio à se in persona Co l'atto sol del suo eterno amore.

Ond'il Petrarcha.

Ricorditi, che fece il peccar nostro Prender D I O per scamparne Humana carne al tuo Virginal Chiostro.

Nella cui gradita bellezza si ricouera il suo supremo amore: Onde l'almo Sole risplende come in nuouo Cielo, nella bellezza della Vergine, intorno à cui girando per amore il Cielo, ella de gl'alti giri celesti, come di bellezze à noi visibili, si corona, & veste. Onde

Vergine bella, che di Sol vestica; Coronaca di stelle al sommo Sole Piacesti sì, ch'inte sua luce ascose;

In questo dunque stellato chiostro, oltre ogn'altro, lo splendore delle visibili stelle rilucono perpetuamente i beati spiriti, stelle immortali, in questo nuovo cielo, Onde

Vergine chiarà, & stabilin eterno; Di questo tempestoso mare stella;

Ma se tutto quello è persetto, alla cui persettione non si può necessaria mente di nuouo giugnere, ò tor cosa alcuna: essendo il globo celeste cosa perfetta: adunque al globo celeste non si può necessariamente di nuouo giugnere, ò tor cosa alcuna: & cosi non par ch'egli possa ordinariamente prinarsi, ò arrichirsi di alcun'altra stella di nuouo. Diciamo dunque ciò eller vero di questo visibil globo celeste, il quale per essere instrumento determinato al gouerno di questo nostro mondo finito, & corruttibile: Di qui è che posta di nuouo vn'altra stella nel corpo celeste, subito si turba ogni proportione de'mouimenti de'Cieli, & insieme insieme si dissolue il reggimento di questo terrestre modo: imperoche à l'aggiunta stella opera qual che cosa di nuouo in questo mondo, è veramente ella non opera qua giù cosa alcuna, Posto ch'ella operi: adunque il mondo non è perfettamente ripieno di tutte le sue spetie, & s'ella non opera qua giù cofa alcuna: adunque in cielo ella è superflua: ma l'vno, & l'altro conseguente è salso: adunque niun'altra stella si puo, secon-

do l'ordinata potentia giugnere, ò torr'al globo celeste. Ma posto cio esser vero delle mortali stelle: non perciò il medesimo auniene delle viueluci immortali, che rilucono nel Sole independente, à cui ogni cosa ordinatamente aspira, & il tutto da lui solo, con ordine marauiglioso depende anchora: La onde la bellezza eletta, che di continouo dal Cielo in Terra risplende insieme con l'alme del Cielo, riluce anchor perpetuamente nel conspetto della supprema bellezza: oue niun sagliendo che prima di la su, qua giù non discenda: perciò al ritorno dell'angelica bellezza in Cielo non si rinforza il mouimento dell'Orbe, il quale tanto l'intende, & ama, quanto comporta la destinata velocità del monimento. Imperoche certa cosa è che l'angelica potentia dell'amar, quanto amar si può, si riduce all'atto, nell'istesso vnico atto immortale de' diuini spiriti, il cui bel Sole incorporato nell'unica verginità di Maria si spoglierà di questo caduco firmamento. Dunque nella pretiosa Verginità, à guisa di perpetue stelle, riluce ogni spirito eletto. Onde il Poeta, del nuouo eterno cielo à noi mortali per gratia della Vergine aperto dicea.

Ricordati, che fece il peccar nostro Prender D 10 per scamparne Humana carne al tuo Virginal chiostro.

#### STANZA. VII.

T perche le stelle, dal cui luminoso mouimento si gouerna il mon do, in varie maniere inchinano gli animi humani: perciò essendosi il Poeta leuato al settimo splendore, dell'alto intelletto della Vergine, desidera con benigno aspetto, di si possente lume, di superare ogni maluagia constellatione: Onde la natura nostra s'inuia à vita trauagliata, & mesta. Prega dunque la Vergine, non meno del settimo, che di tutti gli altri globi celesti Reina: accioch' egli in queste sette stanze, come in sette porte, purgato d'ogni inselice instinto render possa col suo alto apose della settima zona, si co me dicea il Trismegisto, la mendace natura di a settima zona, il peruerso assetto, ch'in questo periglioso mare spesse state risorge: alla quinta zona, la fallace arroganza, per cui l'antiquo fallo, del mal' gustaro Pomo, gia tolse al mondo i suoi eterni frutti: alla quarta zona, l'imperiosa ambitione, la cui voragine cruciosamente sempre l'humana voglia innonda; alla terza zona, il lussurioso ingan-

I S no: alla seconda zona, il malitioso genio: ond'altri imprudenremente da colpi, ò di morte, ò di fortuna è assalito: alla prima zona l'obbligo delle naturali potenze irragioneuoli : Perciò l'Autore nella prima stanza inuoca nella guerra varia d'Amore, il soccorso appresso della Vergine: Nella seconda stanza come sconsigliato domanda configlio, in si cieco ardore, al chiaro fonte di sapienza. Nella terza stanza, appresso della suprema bellezza, desidera la gratia della Vergine, dalla cui purità su disperso il principio del folle ardir d'Eua. Nella quarta stanza spera, fra si souerchi errori, solamente contentezza nelle santissime piaghe del Signore: Onde solo il mondo ricuperò le già profanate delitie del suo libero stato. Nella quinta stanza prega d'esser dalla dolcissima Vergine con santi pensieri, al proprio sine riuolto. Nella sesta stanza, desidera in si precipitoso errore di non esser rapito nella tenebrosa campagna dall'antiquo Serpente, il quale à glihuomini, per farli soggetti, falsamente prometter può beni terreni: & nella settima stanza prega che se ben egli si troua, tra vani effetti, di mendace amore inuolto; ch'ella perciò non voglia

tardar in questi suoi angoscioli estremi giorni, le gratie di questa Sfera, quantunque tarda di modimento proprio: velocissima nondimeno del monimento del primo mobile : onde di noiosi sospiri

Vergine quante lagrime ho già sparte, Quante lusinghe, & quanti preghi in darno Pur per mia pena, & per mio graue danno. Dapoi ch'io nacqui in su la riua d' Arno, Cercando hor questa, & hor quell'alera parce Non è stata mia vita altro ch'affanno. Moreal bellezza, assi, & parole m'hanno Tutt'ingombrata l'alma. Vergine sacra, & alma Non eardar; ch'io son forse al'vliim'anno: I di miei più correnti, che saetta, Fra miserie, & peccati Son sen'andati; & sol morte n'aspetta.

ingombrato scrisse l'Autore.

0 16

#### STANZA. VIII.

A essendo il Poeta di colle in colle peruenuto nel mar', degl'alti lampeggianti raggi, ingemmato, riconobbe risguardan
do in giù, per le sette erranti stelle, il suo cordoglio, in poca ter
ra d'incenerite bellezze inuolto. La onde l'Autore prega la
Vergine, non meno cinta di Sole, che hora come del Ciel donna, coronata d'ogni minuta stella, accioch'ella dominatrice di tanti celesti lampi, si degni d'impor fine al suo dolore. Onde di stella in stella
leuato sancor Dante alle innumerabili stelle, intese in Paradiso da
Beatrice.

Tu se si presso à l'vltima salute:

Comincio Beatrice, che tu dei

Hauer le luci tue chiare, & acute;

Et però prima che tu più t'in lei,

Rimira in giuso, & vedi questo mondo

Sotto li piedi già esser tisei.

Col viso ritornai per tutte quante

Le sette sfere, & vidi questo globo:

Talch'io sorrisi del suo vil sembiante.

Ma non senza cagione potrebbe sorse alcuno intorno alle cose dette di sopra dubitare: Onde proceda, che dal Sol di Giustitia sia stato ornato l'ottauo Cielo di tante innumerabili stelle, & altre sette ssero inferiori sia stata da si alto consiglio donata solamente vna stella per vno. Si potrà in questo caso rispondere ciò esser proceduto dalla gran proui denza eterna, la quale hauendo spiegato lo stellato globo: accioch'egli con la velocità del mouimento suo, rapisse insiememente da Oriente all'Occidente tutti gli altri pianeti, su di messio ri, che con assai maggior potenza, che non fanno i Cieli inferiori, egli splendesse anchora. Onde il primo mouitore, con tante ardentissime Stelle infiammando questo ottauo Cielo, seco girò, con l'alta impressa virtù, ogn'altro globo celeste, il che all'altre ruoti del Cielo per esser elleno dall'ottauo Orbe mosse; non su necessario: Et percho la Vergine è candore del sommo Sole: perciò ella nel suo Sole, oue il tutto riluce, vede ogni cosa.

Perch'ella, che vedea il tacer mio

Nel

Nel veder di colui, che sutto vede,

Mi disse solui il euo caldo disso. Dance

D'escusa dunque l'Autore del modo di conoscere attribuito, per nostre intelligenza, alla Vergine, mentr'egli cosi dice.

Se dir lice, & conviens;

Vergine d'alti sensi,

Tu vedit tutto; e quel, che non potea

Far altri, è nulla à la tua gran virtute,

Por sine al mio dolore;

Ch'à te honore, e à me sia salute.

#### STANZA. IX.

SE ben pare comune opinione per molti secoli confirmata, ch'Aristotile credesse esser solo otto cieli: non è percio, a chiunque cosi dice, da consentire: imperoche volendo Aristotile nel XII. libro della sua prima philosophia inuessigare il numero delle sostantie astratte: essendo secondo il philosopho, ogni Cielo riuolto
da vna intelligenza dal numero de'Cieli, raccoglici l'numero degl'in
telletti diuini. Onde accioche si sapesse il numero de' felici spiriti
motrici, solamente per essempio, & non per determinatione, presuppose allhora esser otto Cieli, col parlir dunque il Petratcha, in
questa IX. Stanza, di questa sublime IX. Sfera, non s'oppone ad Aristo
tile: ma ben à que' ch'altramente intendono la sapienza sua: & perche quanto maggiormente il Cielo è dell'angelico amore acceso: tan
to piu beatamente anchor si muoue: perciò il Cielo, ch'è più acanto al supremo, piu beatamente anchor si muouerà.

Li cerchi corporai son ampli, & arti.

Secondo'l piu e'l men della virtute,

Che si distende per tutte lor parti:

Maggior bontà vuol maggior salute:

Maggior salute, maggior corpo cape,

Ch'egli ha le parti vgualmente compiute;

Dunque costui, che tutto quanto rape

D 2 l'alto

L'also vniuerso seco corristonde Al cerchio che piu ama, & che piu sape.

Mas'ogni corpo, che si muoue, è necessatio, ch'in qualche luogo si muoua: adunque il primo mobile, per non esser contenuto da superficie di cielo superiore, non si porra muouene? Di maniera che noi debbiam dire; come dice Aristotile, il Cielo esser'immobile: per cioche senza mai potersi partire suori del luogo suo, sta sempre fra Oriente, & Occidente: si come anche adiuiene al simme, il quale sem pre giace fra il termine della sontana, & della soce sua in mare. Il Ciel dunque non si muoue secondo la forma del Cielo: percioche in questa soggia non cangia mai spatio: ma ben si muoue, per rispetto al mouimento non del tutto: ma delle parti: si come anche disse Aristotile auuenire del siume, le parti del quale in andando al mare, si trouano hor in vno, hor in vn'altro luogo del letto loro. Onde Dante.

Et egli à me le quattro chiare stelle, Che vedeuam staman, son di la basse Et queste son salite, ou eran quelle.

Mas'ogni corpo che si muoue, si muoue secondo Aristotile, sopra qualche cola immobile: Mouendoss dunque il Cielo, sopra che s'apoggia? Questo immobile apoggio non è, si come dice Aristotile, se non la terra: perciò su necessario: che questo mondo inferiore sosse col quinto elemento contiguo: onde per essere à canto alla concaua superficie della Luna, la sfera del Fuoco, & al Fuoco l'Aria, all'Aria l'Acqua, & all'Acqua la Terra: perciò mentre il Ciel si volge sopra si fatt'ordine di corpi contigui, s'apoggia all'immobil terra; & perche lestelle si muouono di mouimento proprio, contr'al mouimento del primo mobile, interposta questa resistenza anche il mouimento loro è, come sopra cosa immobile, sopra il mouimento opposto del primo mobile: si come quegli, che nell'acqua corrente no tando, si va col monimento suo proccacciando stabile apoggio. A questa dunque gloriosa sfera, alzatosi Dante vidde il Choro degl'An gioli, nel cor della vergine ricettrice d'ogni Angelico amore altamen re distinto.

> Et quello hauea la fiamma più sincera, Cui men distaua la fauilla pura; Credo però che più di lei s'inuera:

La

Vio

Che la belleza mia su per le scale Dell'eterno palazzo più s'accende: Com hai veduco, quanto piu si sale.

La cui bellezza si disuela qua giù fra noi, con varie maniere, si come quando disse Dante

Le faccie tutte hauean di fiamma viua, Et l'ale d'oro, & l'altro tanto bianco, Che nulla neue à cal termine arriva. Quando scendeannel for di bianco in biance Porgeuan della pace, & de l'odore

Ch'egli acquistauan, ventilando l fianco.

La Vergine dunque ornata non solo di queste luci visibili : ma d'ogn'al tra spirituale anchora, che oltre il veder nostro risplende spira in que sto IX Cielo della sua bella verginità, si alto amore, ch'in lei compia cendosi il sommo Sole aperse nel Cielo Empireo, nell'humanità della Vergine, quella verace sua luce diuina, che già qua giù nascose in lei, Onde mentre à questo beato amore, di cui coll'alme celesti viue ogni cielo, soauemente in Ambrosia, & Nettare si disface il Petrarcha, s'auiua nella speranza della Vergine: il cui bel Sole spargendo per tutto'l corpo celeste angelici raggi di verginità, diuinamente splendea negl'occhi de gli spiriti celesti delle sue bellezze innamorati. La onde l'Autore d'vn'in altra angelica bellezza, di grado in grado nel Ciel sagliendo, & pregando hora la Vergine, come d'ogni bea ta speranza, vera Beatrice, disse

Vergine in cuiho cuita mia sferanza.

#### STANZA.

Vícito fuora del maggior corpo al Ciel ch'è pura luce.

Luce intellereual piena d'amore,

Amor di vero ben pien di letitia,

Levisia che trascende ogni dolzore

Prega il Poeta la Vergine, la cui humanità essendosi essaltata, col gloriosissimo corpo, nel Ciel Empireo, l'inuoca l'Autore, per tal rispetto, in questa X. Stanza. Onde

Vergsne humana, & nimica d'orgoglio.

Perla

Ver la qual cosa mentre che'l Petrarcha à guisa di Dante, si selicita di Cielo in Cielo, si leua all'vitimo punto, oue l'humanità della Vergine all'eterno Sole vnita, per li alti giri riluce. Se dunque dell'orbe, & dell'angelica intelligenza ne risulta il Paradiso aggregato dell'assistente amatore, & del globo mosso: maggiormente della gloriosa anima humana della Vergine cinta di Sole, coronata di stelle, & del supremo stelletto luce informate, ne risultò vnione ad'ogn'altra supre ma: & questa vita d'angelico amore è la gloria del regno de'Cieli: per rispetto dunque alla parte humana, per le cui diuine bellezze ne dieci cieli sparse stata la Vergine in queste dieci staze, inuocata, dice l'Aut.

Vergine humana, & nemica d'orgoglio,

Perche dunque è nell'occhio interno innata facoltà dell'apprendere il raggio del Sol degl'Angeli, perciò l'eterna luce nell'humana natura prima non riluce, ch'ella come bella fanciulla vscita senza neo alcuno di mano al maestro eterno, non sia pura, & candida.

Esce di mano à lui che la vagheggia
Prima che sia à guisa di fanciulla,
Che piangendo, & ridendo pargoleggia,
L'anima semplicetta che sa nulla:
Saluo che mossa da lieto fattore
Volentier torna à ciò che la trastulla:
Di picciol bene in pria sente sapore:

Quinci s'inganna, & drieto ad esso corre, Se guida, ò fren non torce il suo amore.

Hauendo dunque questa libera voluntà estesa la mano al tenebroso horror di morte.

Sol il peccato è quel che la disfranca Et falla dissimile al sommo bene; Perche del lume suo poco s'imbianca.

Fu di mestiero, per ricuperar l'interno mondo, della sua gloria infelicemente spogliato, la candidezza sopra la neue, testè mossa, della Ver gine, riposta da principio nella prouidenza eterna. In questo dunque dolc'oro riluce l'amato Sole: onde dell'humana, & angelica po tenza, in cui si ristette la luce del supremo Sole, si fanno à guisa di acque, i superni Cristalli.

Deh bella Donna, ch'araggi d'amore

Tiscaldi

Tiscaldis'io vò creder à sembianti, Che soglion esser testimon del core: Senza risponder gl'occhi su leuai Et vidi lei, che si facea corona Rislettendo da se gl'eterni rai:

Onde essendo la verginità di Maria, la gioia d'ogn'alma angelica, ò lietissima, con le vergini mani, volga sua sfera: ò pur qua giù sott'human velo, anchor ardendo agghiacci, disse Dante.

Vidi quiui à lor giuochi, & à lor canti; Rider vna bellezza, che letitia Era ne gl'occhi à tutti gl'altri santi.

Di queste due bellezze, cioè della bellezza humana, & della dinina, mediante l'vnica vergine, participate da Beatrice, intese Dante, quand'egli dicea.

Volgi Beatrice, volgi gl'occhi santi
Era la sua canzone al tuo fidele
Che per vederti ha mossi passi tanti:
Per gratia; sa' noi gratia che disueli
A noi la boccha tua: si che discerna
La seconda bellezza che tu celi:
O' isplendor di viua luce eterna.
Chi pallido si sece sotto l'ombra
Si di Parnaso, o ben in sua cisterna.

Quest'ambedue gradite forme sono anchora leggiadramente, per due Donne, dipinte dal Petrarcha nella Canzone.

Una Donna piu bella affai che'l Sole

Et se ben vn medesimo verginal parto d'vn'istesso spirito dell'eterno pa dre produsse la celeste luce, & l'humana forma; nondimeno perche dall'atto diuino pende la gratia dell'humana potenza, com'ombra il lustrata dal superno lume, in questo nostro corpo, disse perciò l'humana della diuina bellezza.

Che questa & me d'vn seme Lei dauanci & me poi produsse vn parto

Di qui è che l'Autore, come quegli che non s'era mai, si come desideraua, fermato col'amor suo nella bellezza diuina: anzi quindi togliendosi, impiegaua il pensier suo intorno alla bellezza dell'humana parte, perciò singe, da questa esser stato coronaro.

Di verde l'auro vna ghirlanda colse,

La qual con le sue mani

Intorno intorno alle mie tempie auuolse.

Per la qual cosa poscia ch'al Petrarcha lecito non fu, con la diuina bellezza come in oro, o veramente come nel Perde vaso, & gioia; eletta di beare il desiderio suo, egli bramò almeno, com'in cristallo beendo, di spegner cotanta sete, con la bellezza humana da lui aidentissimamente amata, onde dicea.

12/

Mac

Chi non ha l'auro d' Perde,

Spenga la sece sua con un bel Vecro.

Et si come l'humana potenza del riuolgersi al raggio, del sommo Sole, vltima persettion del huomo, su dal Petrarcha assomigliata ad vna colonna cristallina, nella cui politezza, non altramente che nell'intelletto possibile, del qual parlò Dante nel Canto xxv. del Purgatorio, può rilucere ogni pensiero attualmente impresso: così l'immor tal luce dell'ingegno nostro, vnica, & vltima forma su assomigliata nella medesima Canzone, ad vna sol Donna: Ond'il Poeta di tutto queste sacoltà della parte ch'intende.

D'vn bel Diamante quadro, & mai non scemo Vi si vedea nel mezzo vn seggio altero, Oue solo sedea la bella Donna, Dinanzi vna colonna cristallina, Et i u'entro ogni pensiero Scritto suor tralucea si chiaramente.

Et tenendo questa suprema mente, la diuina parte della natura nostra risiede come Reina, nella cima dell'humana honestà: di donde l'intelligenza nostra può baldanzosamente, con le ali dell'apprendere, & dell'amore aperte, leuarsi à sacri poggi di queste due immortali operationi intese il Petrarcha nella terza, & quarta stanza della Canzone.

Standomi vn giorno solo alla fenestra,
Percioche nella prima stanza egli mostra la bellezza della pura potenza
dell'amata

dell'amata intelligenza terrestre: nella seconda stanza descriue l'ornamento del habito suo acquistato: dalla cui virtù procedono due operationi, cioè l'atto dell'intendere, & l'amore della bellezza intesa; della prima si parla nella terza stanza, & della seconda nella quar ta, & perche l'atto di questa potenza humana pende dalla diuina sua bellezza: perciò di questa vnica forma immortale, onde s'informa la vita humana, intede il marauiglioso ingegno del Poeta nella quinta stanza, della cui desiderata, & rara vnione con la nostra potentia, secondo l'ordine incominciato, si parla nella sesta stanza. Onde la na tura nostra della sua diuina luce dicea

Quand'ella hor mira, & leuagi occhi vn poco

In più riposto loco

Donna, ch'à pochi si mostro giamai.

L'altezza del cui splendore non può mirare l'oscura luce mortale. Di maniera che si marauigliosa Canzone si mostra, per rispetto à si raro suggetto, oscura, all'oscura intelligenza della moltitudine. Onde esfendo l'intendere, più che'l mouimento del Cielo, simile all'vnica bellezza simplicissimo intelletto, perciò l'humana sorma creata nel principio di tutte le cose su nominata dal Poeta, Donna più bella del Sole, & d'altretanta etade, al cui intellettuale amore, ogn'hora che la parte irragioneuole non ista, come vuol la ragione, suggetta, il piu delle volte quà giù, com'auuersaria, s'oppone la terrestre Venere.

Ma l'Auuersaria mia, che'l ben perturba, Tosto lo stegne: Ond'ogni virtù more.

Ma di che maniera la gratia dell'vnica celeste intelligenza, nel discende re, à guisa di Fenice, in questo nostro terrestrenido, formi d'amor pensieri, atti, & parole: & in che modo si possa ordinatamente à ciò ridur ciascun Sonetto, & Canzone, & ogn'altra rima del Petrarcha, non è intention nostra di ragionare: imperoche se ben ciò potrebbe, per auuentura mostrassi fuoti delle communi espositioni infino à quì riceuute: nondimeno senza souerchio parlate contro loro: anzi secondo il costume nostro, presupposta sempre, come nota, ogn'altra openione, ne lasciamo l'intelligenza ad altri,

E STAN-

#### CANZONB

#### STANZA. XI.

T co'l velocissimo girar del Cielo auuicinandosi già à gl'occhi del Poeta l'Alba di quel disiderato, & viuo Sole, che nell'altezza del Cielo Empireo si veste de raggi della sua bella Vergine disse

Il di s'appressa, & non pote esser lunge; Si corre il tempo, e vola,

Ma se'l piacere sa altrui parer, che'l tempo velocemente trapa si: & il dolor è cagione ch'i giorni si mostrino tardi, & lunghi. Ond'è che'l Petrarcha posto in si graui tormenti, dice

Perla

12 (

Ver

20

So

m

Si

73

Ve

Il di s'appressa, & non pote esser lunge; Si corre il tempo, e vola,

Se dunque alcuno cosi fatta dubitatione proponesse, gliele potrà altri, risoluendogliele cosi dissinire. Percioche si come ogn'hora che altri vna prima parte di panno, col medelimo panno, in tante parti ripie ga, in quante ello li radoppia, misura in questa foggia, come dice Ari stotile, con l'istessa parte primieramente presa, tutta la longhezza del panno. Così ogn'hora che l'intelletto nostro, intorno al celeste mo uimento riuolge, à guisa di misura, vna prima parte del mouimento del Cielo, con essa allhora vgualmente misurandolo, distingue ciascuna parte del tempo: & cosi dice Aristotile, il tempo esser misura del monimento celeste, secondo prima, & poi. Di qui dunque procede, che'l tempo passato si dimostra veloce: percioche da noi non vien'annouerato: ma solo di esso si considera il fine, & il principio: & cost insieme congiugnendo noi queste due estremità, consideriamo allhora il tempo, com'in se stesso ripiegato, & perciò si mostra à noi, in vn momento esser come Dardo sparito: ilche bene spesso non auuiene del tempo auuenire, di cui l'animo nostro annouera ciascun momento, tra il principio, & il fine di esso tempo, intromes so, & così non come in se stesso raddoppiato: ma ben, com'in ciascuna sua parte disteso si considera: di maniera che non momentanco si mostra: ma ben come tardo, & lungo si distende. La onde il dispiace. re, ilquale è cagione, che si annoueri il tempo, fa parer ogn'hora mill'anni: & il piacere, ilquale è cagione, che'l tempo non si consideri, sa parer che'l tempo insensibilmente trapassi : & perche con quello ch'è, quello che non è si conosce: perchioche con quello che non è, quello ch'è comprender non si può: essendo dunque il bene, & il

piacere, non alteimenti ch'è'l lume fra le cose che sono. & il male, à guisa delle tenebre, & d'ogn'altra privatione, ritrouandosi fra le cose che non sono: perciò si come con la luce si conoscon le tenebre, & non con le tenebre si comprende la luce: cosi per il bene il male: ma non già co'l male si comprende il bene. Onde per essere il presente temporal danno, & dispiacere del Petrarcha in comparatione dell'eserna morte, che può auvenire assai minor danno, & dispiacere: & così hauendo egli per tal rispetto sembianza di bene, & di piace re: per questo assarchor del tempo auvenire, come di tempo, cho subito par che ci mostri l'eterno tormento, disse il Petrarcha

Il di s'appressa, & non pote esser lunge; Si corre il tempo, e vola,

Per la qual cosa l'Autore, il cui amore già volgea l'amor, che da principio mosse il Sole, & l'altrestelle, auuicinato nel Cielo Empireo, al principio dell'uniuerso, & alzando la mente per la strada infinira del l'immortal gioia, là doue regna vna sostantia in tre persone, si che guardando verso lui penetri quant'è possibil per lo suo folgore: Fa in questa vitima parte oratione, à guisa di nonello Dante, alla gentilissima Vergine: affinche dalla gratia sua leuato lui in verso l'vltima salute, & diuinità nostra, fine d'ogni beato amore, si degni il Signor dell'uno, & dell'altro Emisfero di prender l'ultimo suo spirito col bascio della celeste pace, à cui per bontà dell'unica humanità della Vergine alla sola divinità vnita; ond'ella humil, & alta più che crea tura riluce; s'apprende l'anima nostra. Vergine dunque vnica & sola, Reina dell'alme vergini, per te, ogn'alma angelica gioisce nell'eterno amore. Deh volgi a me i begli occhi più fereni, di questo nostro bel Sole: porch'egli intorno alle tue luci volgendosi, non si stancha giamai. La onde poscia che'l Petrarcha, nel principio delle sei prime Stanze, inuocò con si numero perfetto, hor vna, hor vn'altra bellez za della vergine: riduce dipoi l'innumerabili gratie sue, alla sola verginità: & con l'inuoca nelle tre seguenti stanze, con questo sol no me di vergine, colmo d'ogni perfettione. Di qui è ch'ella si rende degna d'esser essaltata, col santissimo corpo, nell'altissimo Cielo Em pireo, la cui angelica pace è Dio nell'unica Vergine humanato: Onde poi che'l Petrarcha nella X. stanza per rispetto all'unica huma nità della Vergine, inuoco la gratia del Cielo Empireo, l'inuoca dipoi in questa vltima parte, per rispetto alla sola divinità nata di vergine : perciò li come ella è vnica, & fola: cosi'l suo figliuolo è doma dato huomo, & verace Dio. La onde la vergine, dal cui pretioso Chiostro prese il vero Sole, per escamparne humana carne, riluco

con

D

con infinita divina bellezza, à canto al suo vnico figliuolo, nel Cielo Empireo. Il Petrarcha dunque hor dall'eterna morte d'inferno, hor dalla gravezza di conscienza di purgatorio assalito aspira à questo Empireo Cielo, Cielo, come disse Dante, di pace. Onde

## Raccomandami al euo figliuol verace;

Il cui splendore nato di verginità, nella cima di si eleuato monte, piu che altronde ristesso, rivolge con la gloria sua tutto'l regno de'Cic li: per il cui mouimento godendo il corpo celeste'l suo amore: anchor questa caduca mole è sostenuta, & gouernata. Onde Dante

Lo ben che tutto'l regno, che tu scandi, Volge, & contenta, fa esser virtute Sua prouidenza in questi corpi grandi.

Mase'l monimento dell'vitimo globo, la cui legge dal Cielo in Terra se spande, è sempte vniforme: & queste cose mortali pendono (come di sopra si è presuposto ) da lui : Ond'è ch'elle anchora non sono la vao stato le medesime? Acciò rispose Aristotile, quand'egli disse, le cose di questo mondo, per tal rispetto esser sempre in vno stato le medefime: Ma perche, oltra questo mouimento continouo, il primo motorene destinò vn'altro in Cielo: si com'è il mouimento del Sole, nell'obliquo cerchio: per rispetto dunque all'obliquo viaggio, per cui à noi s'auicina, & s'alontana il Sole, si fa nel mondo la varietà, hora generatione: hora corotione: onde alla state si generano de gl'elementi inferiori, come dice Aristonle, elementi superiori, cioè'l suoco, & l'Aria: & all'inuerno disfacendosi gl'elementi superiori, se ne fanno elementi inferiori, si come sono l'acqua, & la terra. Ma questa si ben disposta difformità, come vnisorme, cioè per rispetto alla continua generatione, & corotione, la quale di cotinouo nel mondo fu, sarà & è, pende dal mouimento vnisorme del primo mobile. Col mouimento dunque di tutto questo corpo luminoso, & massimamente dell'inclira luce del Sole non guari lontana, trasmuta l'eterna prouidenza, in varie sembianze, tutto questo globo terrestre.

D

19

Questi ne porta il foco in ver la Luna:

Questi ne cor mortali è promotore:

Questi la terra in se strinse, & aduna:

Ne pur le creature che, son fore

D'intelligenza, quest' Arco Saetta:

Intelligenza de ch'hanno intelletto, & amore.

Dante

Da che dunque DIO prim'atto risiede nel principio di tutto quello ch'è, & nel vltimo è prostrata la semplice potenza, cioè la materia prima, di che è satto ciascuna cosa mortale: & nel mezzo di si fatti estremi stanno i composti di materia, & di forma: si come sono i quattro Elementi, perciò disse Dante.

Concreato fu ordine, & construtto
Alle sostanze, & queste furon cima
Nelmondo, inche pur atto fu produtto.
Pura potenza tenne la part ima:
Nel mezzo strinse potenza con atto
Tal vime, che giamai non si diuima:

Onde girando il Sole l'unica luce, concentra qua giù dentro de' profondi abissi la sua alta virtù: & cosi, mentr'egli la sola potenza della prima materia trahe da vna parte all'altra della terra: non solo dentro, & di fuori la riempie di varie pretiose cose: ma anch'in aria leuando lo spirito suo, lo congela, & disface in tante diuerse sublimi impressioni, che continuamente d'un'in altra stagione, in questo mortal globo, s'aprono, & si nascondono à gl'occhi nostri . Questa dunque si ben composta dissormità è forma, ch'alla prima cagione fa l'vniuerso somigliante. Da che dunque il cangiar tutto di questo mondo, pende solo dal riuolgimento de' lucidi occhi del Cielo, su per quelto affare di bisogno, ch'esso fosse contiguo con il corpo celeste: perciò che solamente in questa foggia il mondo vien di continouo rotato dall'alto monimento celeste. La onde posti in quattro elementi fra di loro contigui, la terra fu com'in suo luogo collocata nel centro del mondo: percioche si fa, co me dice Arist.il cetro della terra, cetro del modo: & cosi la terra vien ad esser contenuta dalla cocava superficie dell'acqua: si come ancho

sta l'acqua sotto la superficie dell'aria, & l'aria sotto la superficie del suoco: questi à rutti sormontando sotto quella del Ciel della Luna, il cui cetro di globo in globo celeste corrisponde similmente al centro del primo cielo: & così all'hora questo nostro basso mondo, con l'vl timo suo centro, abbraccia l'altissimo centro del Cielo Empireo: onde mentre il tutto sta nel suogo suo, l'vniuerso che pende dall'vni co supremo punto di potenza immenso, gode secondo diuersi gradi di vita l'vnica suce beata, la quale non circonscritta da suogo alcuno, come del tutto principio, mezzo, & sine, risplende nel mezzo del Cielo Empireo: ond'ella innamora con varis sguardi ciascun choro d'angeliche Beatrici, le quali insi dolce suoco d'amor beate volgon beatamente, con la bellezza del Sol de gliocchi loro, le proprie sfere, sino al ciel della Luna.

Coss l'intelligenza sua bontate Multiplicata per le stelle spiega, Cirando se soura sua vnitate. Dan

Il medesimo Sol delle luci celesti riluce nell'intelligenza humana anchora: la quale da si bel lume illustrata, si riuolge con purissima con tentezza all'amor della suprema sfera:

Si era sol di me, quel che creasti

Nouellamente amor, che'l Ciel gouerni

Tu'lsai, che col' tuo lume mi leuasti:

Quando la Rota che tu sempiterni

Desiderato à se mi fece atteso

Con l'harmonia che temperi, & discerni.

Onde l'intelletto nostro, non come il Sole in spatio di tempo: ma in vn momento da Oriente à Occidente, apprendendosi, riconosce non solamente il mar del essere delle cose sensibili, al suo imperio, sottomesse: ma anchor mentre colla bellezza diuina in lui ristratta, penetra l'altezza de rapidi giri celesti, si conduce di globo in globo nel Cielo Empireo, oue nell'amor nostro aprendosi l'eterno amore al sonte della beata vita, sente la dolcezza, & pace dell'inessabil bene, che non gustato, non s'intende giamai.

Nel cui profondo vidi che s'interna Legato con amor in vn volume, Cioche per l'vniuerso si squaterna.

La Vergine dunque della bellezza di sette vaghe stelle, à guisa d'vn Solo vessita, coronata d'ogni sido raggio, che nell'VIII. Trono risplende, è dentro, & d'intorno, cristallina luce intellettuale, la cui vnica verginità dal Cielo Empireo, per lo IX. Cielo sparsa, si dissonde con varia angelica bellezza per gli otto globi inferiori: si come noi d'vn'in altio Orbe passando habbiamo nel contesto della Canzone dal princi pio al sine partitamente veduto. Ond'il Poeta il tutto comprese, quando egli nel principio della Canzone così altamente scrisse:

Vergine bella, che di Sol vestita, Coronata di stelle al sommo Sole Piacesti si, che n te sua luce ascose;

## IL FINE.

Ego F. Egidius Spara à S. Flora ordinis Eremitarum S. Augustinis interfacræ Theologiæ doctores minimus ad nostri Pisani Gimnasij Regens Vidi hoc opus, nec aliquid esse comperij, quod Catholicæ Veritati contradicat: Aretij die xxv. Iunij MD LXXVII.

Fide præhabitalic ritiam imprimendi concedimus sub die x vi. Augusti MD L XXVII. Ita est F. Franc. de Pisis Gen. Inquis. Dom. Florent.

Sampata per Giergia Marelcotti .

MINER I WE WILL

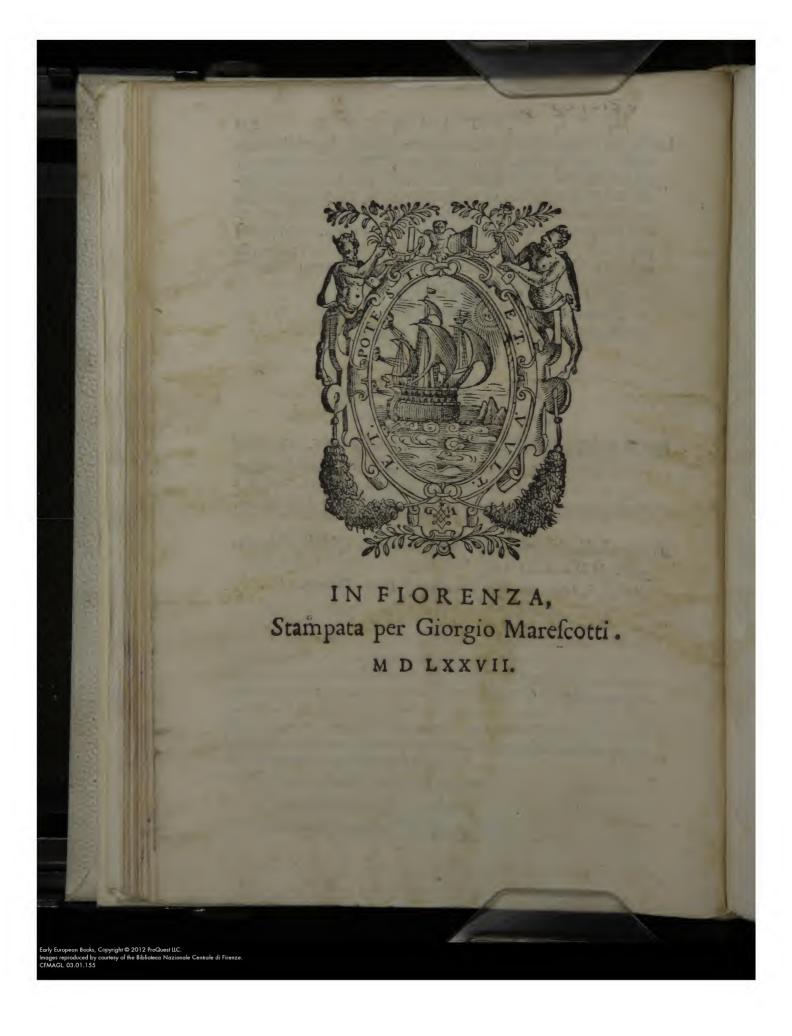

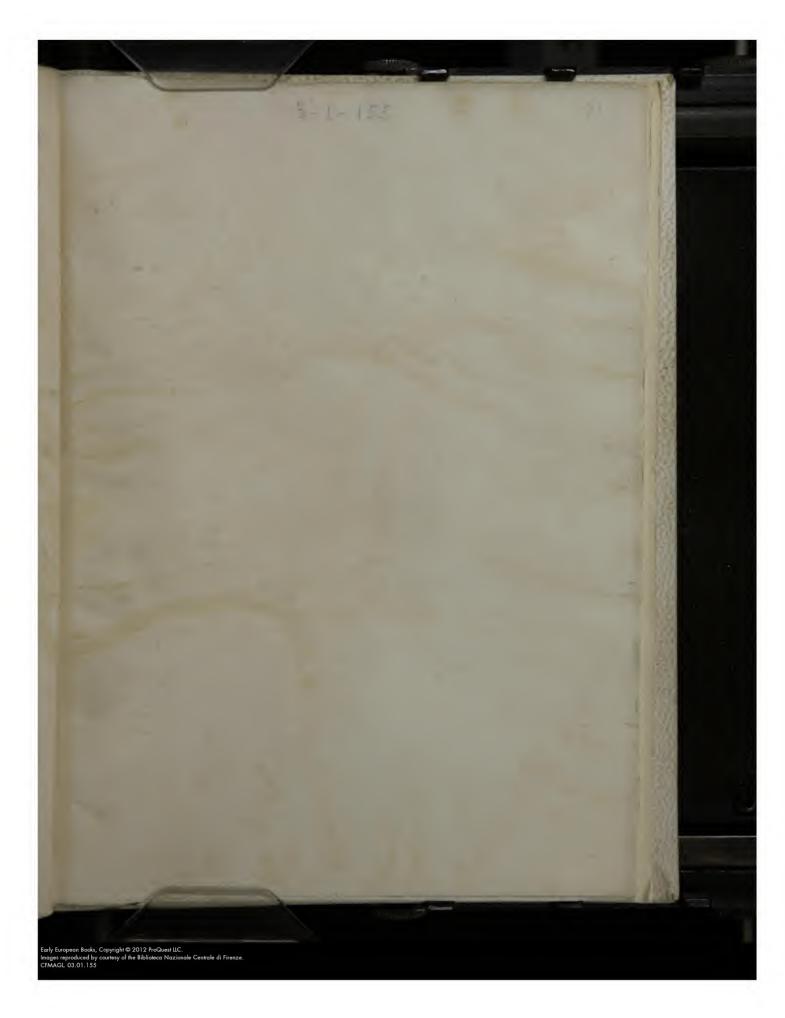

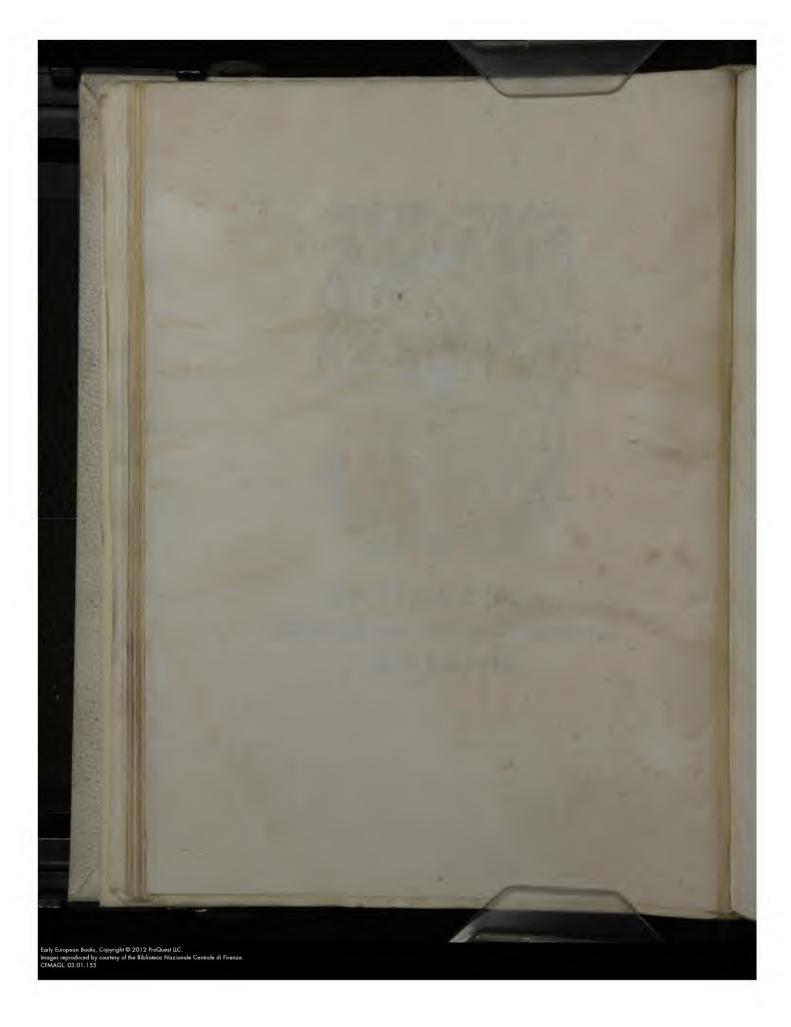

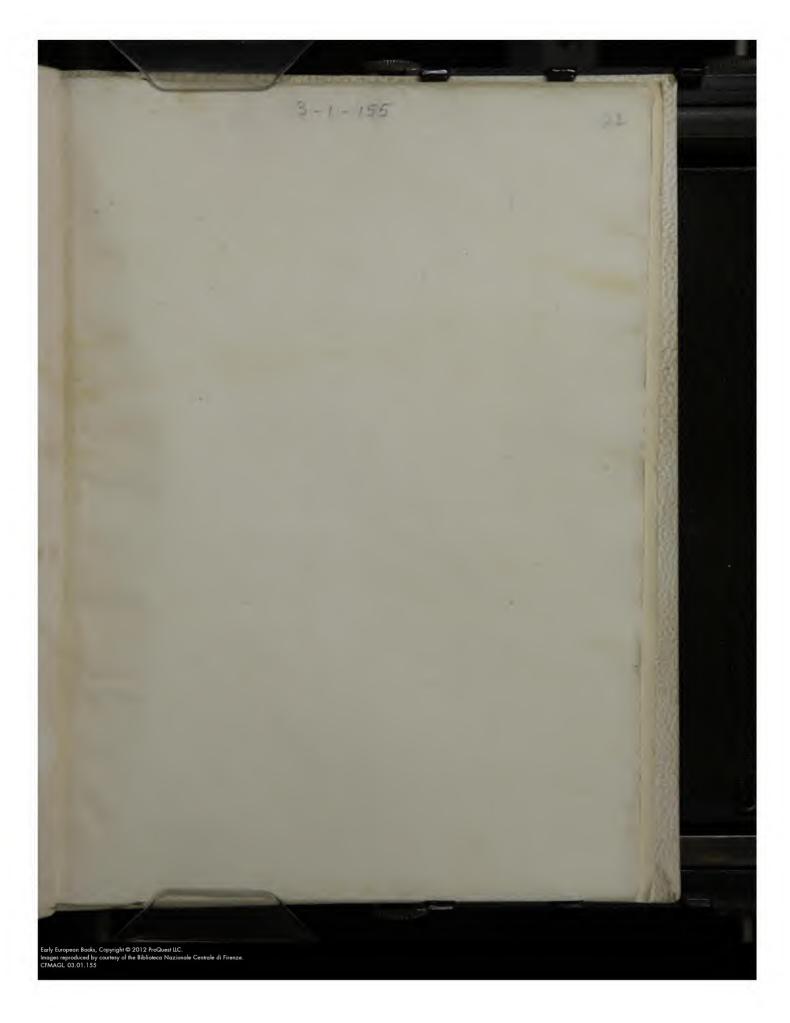

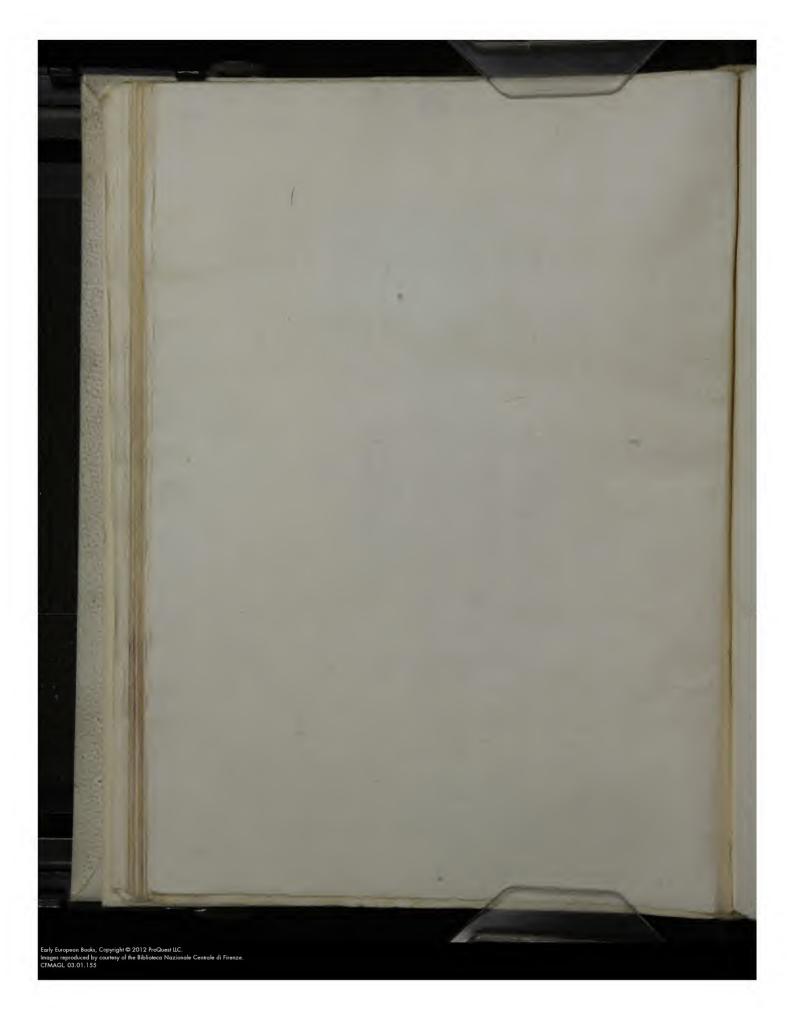

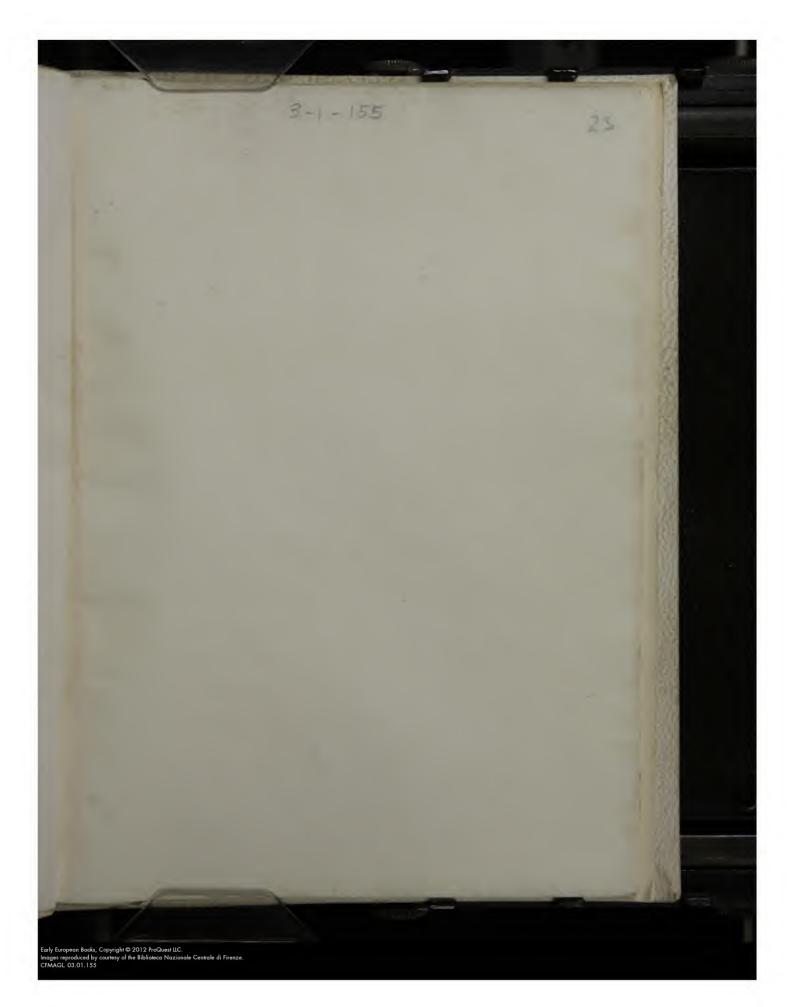



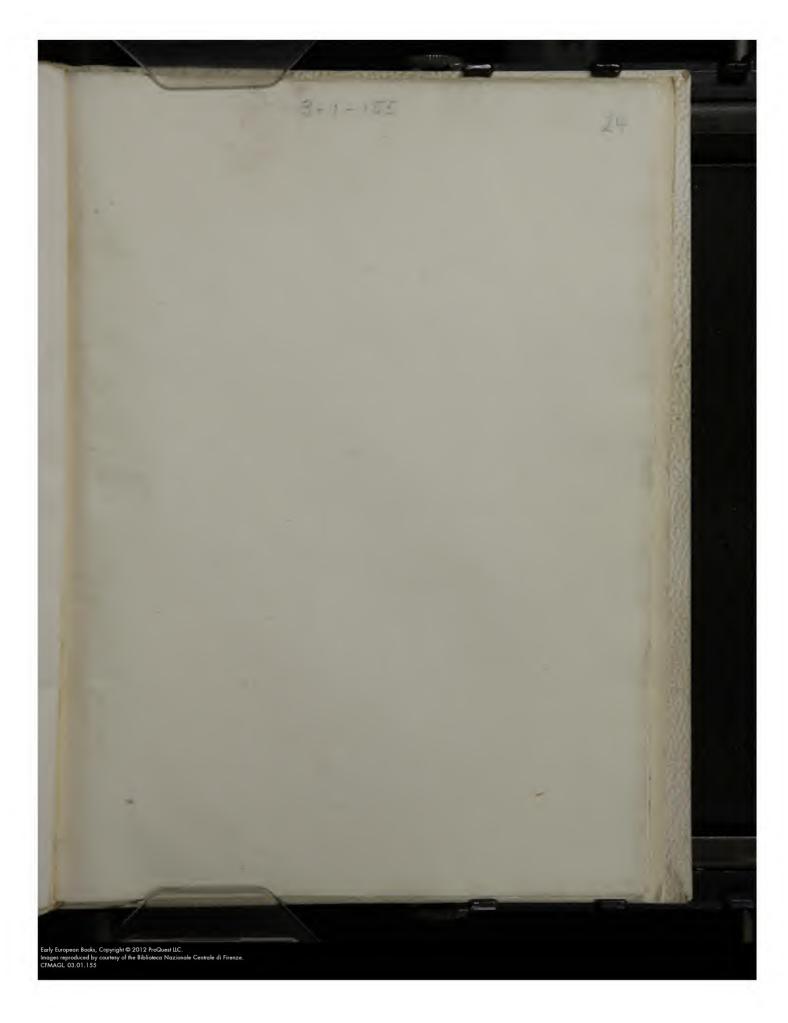

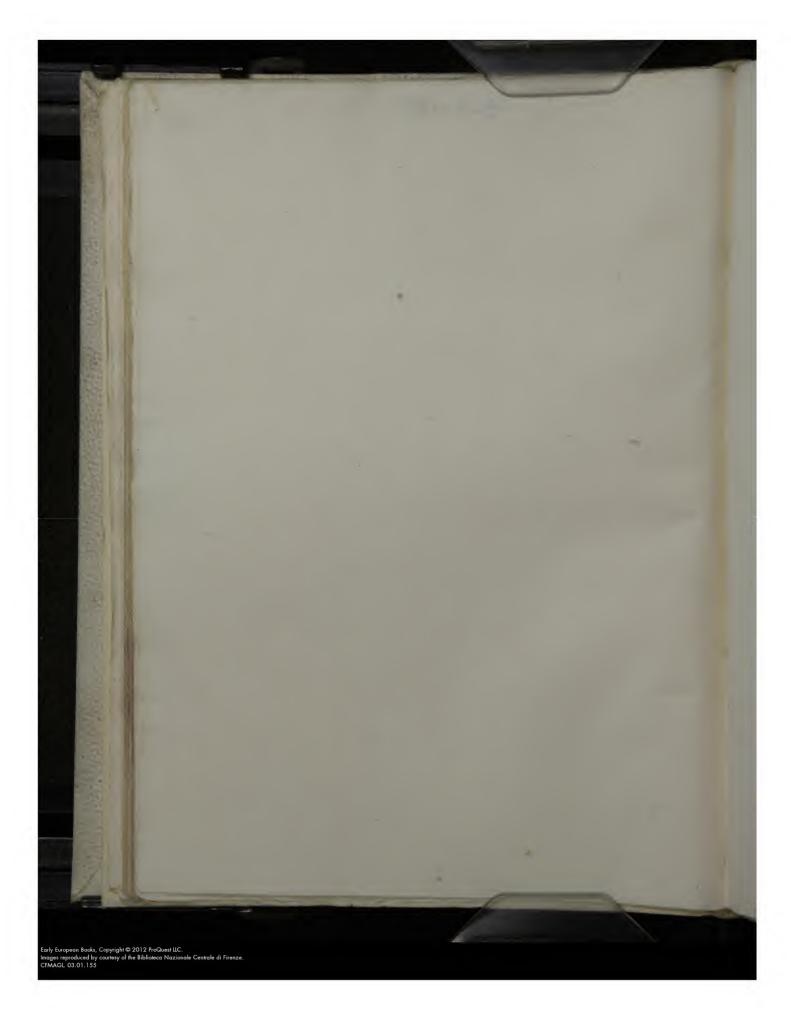

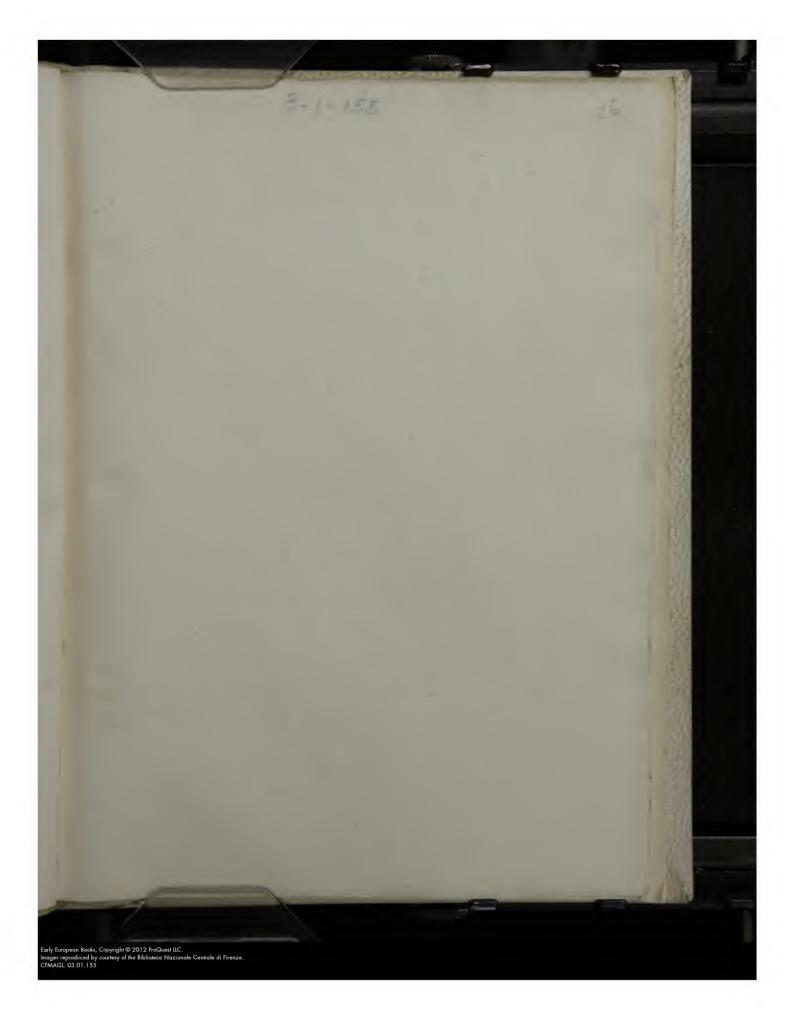

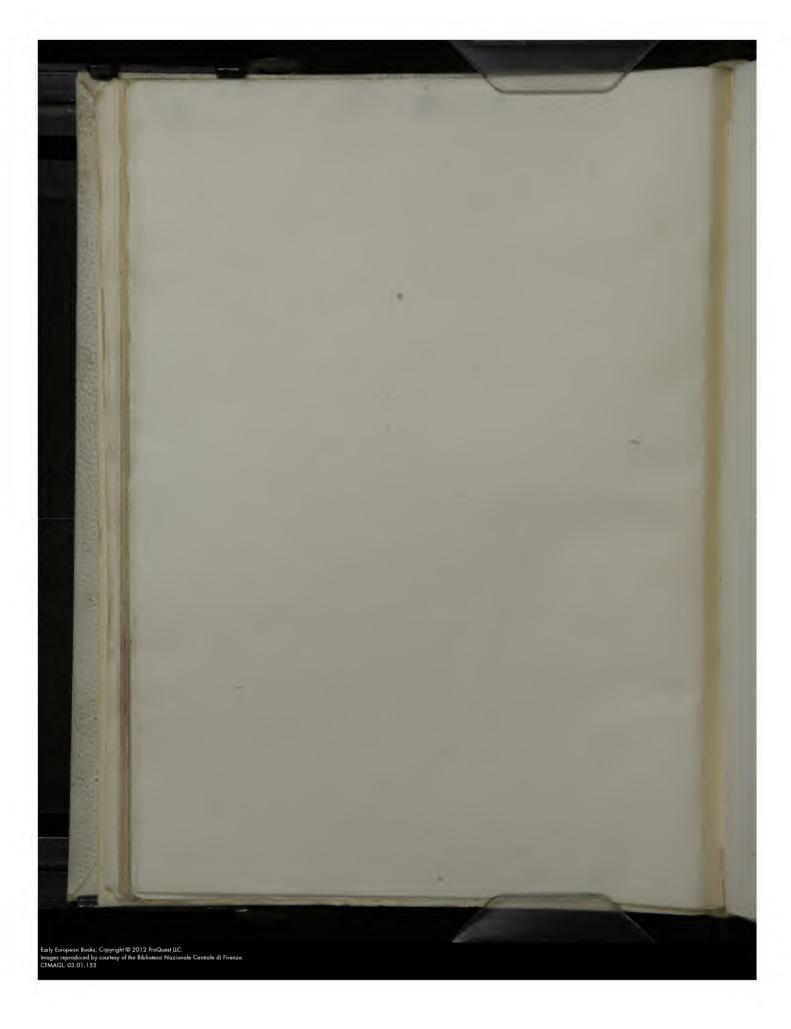

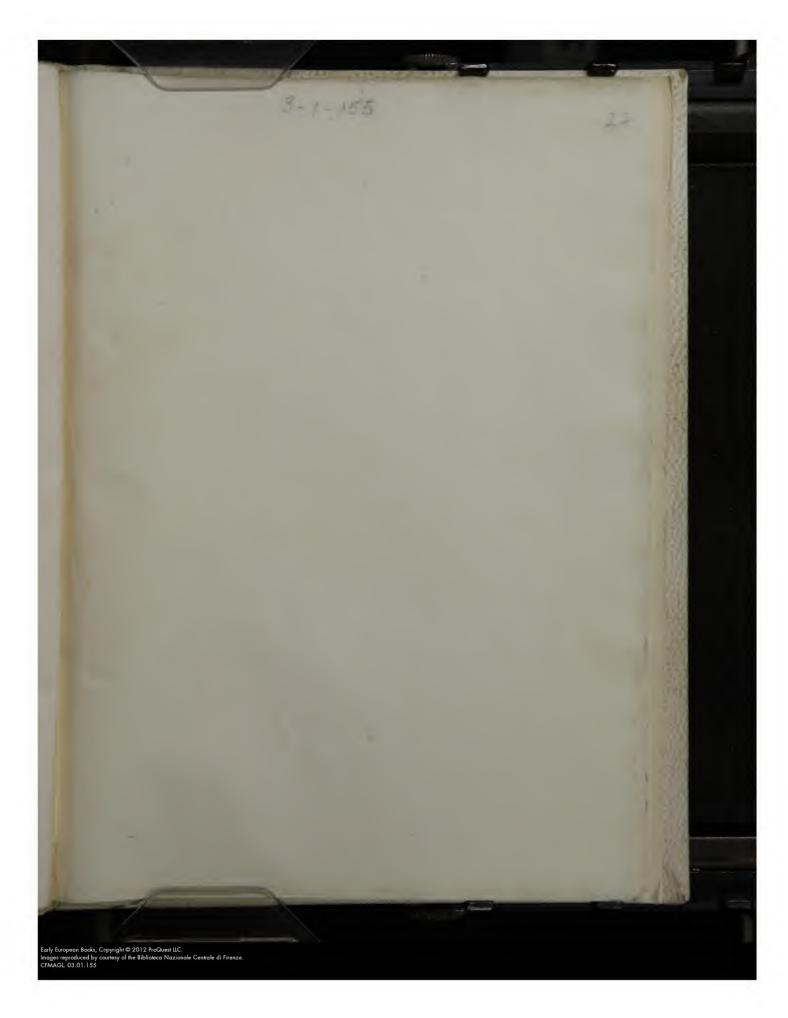

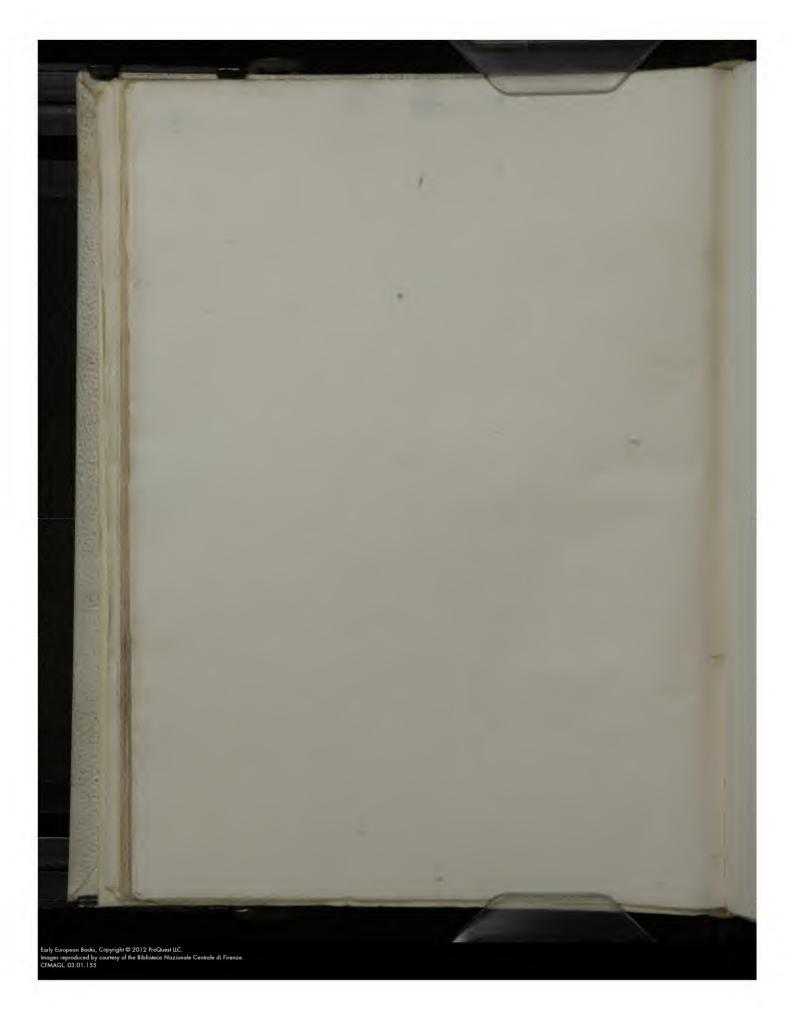

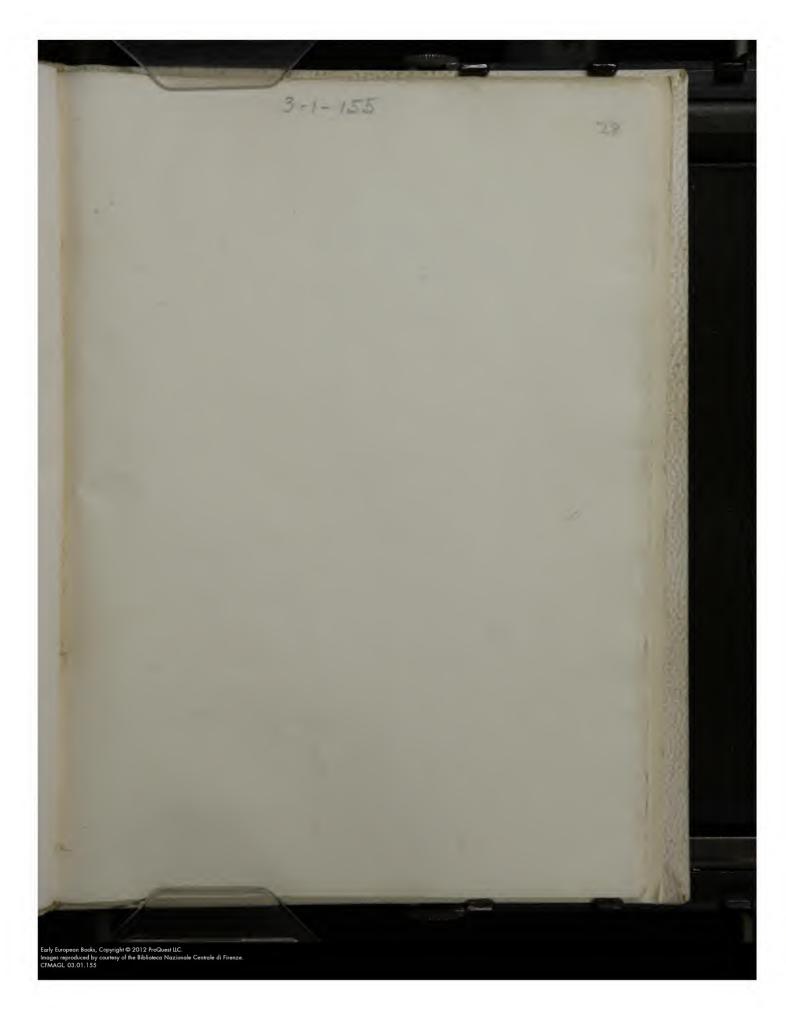

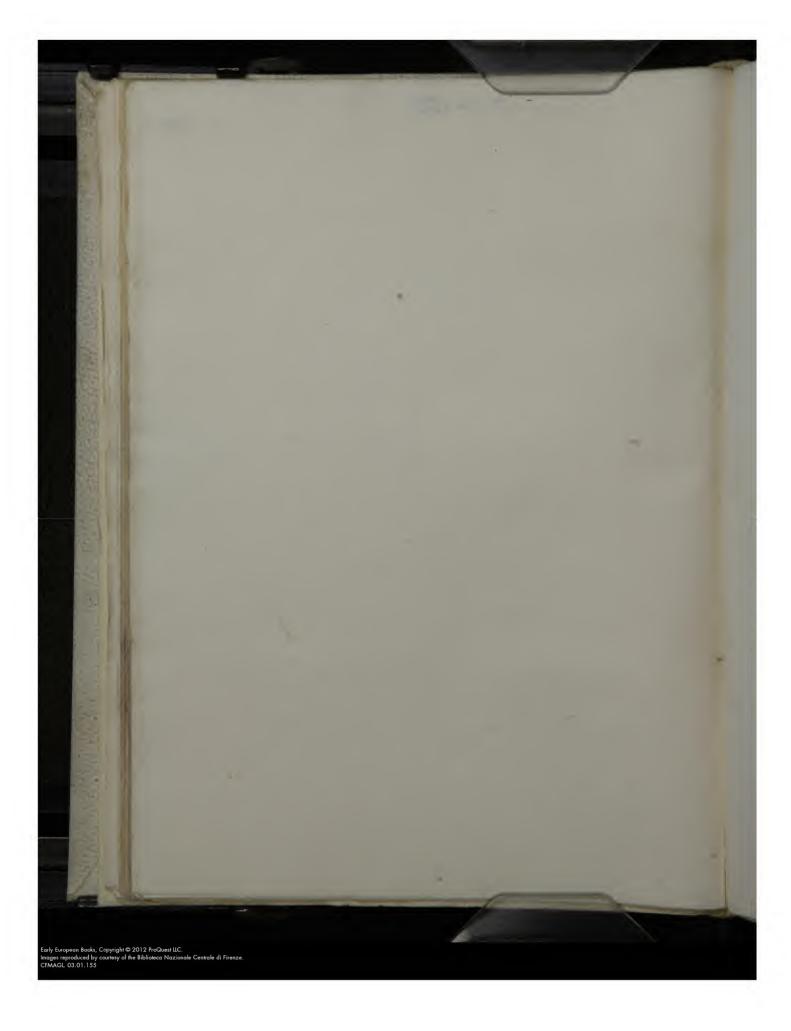

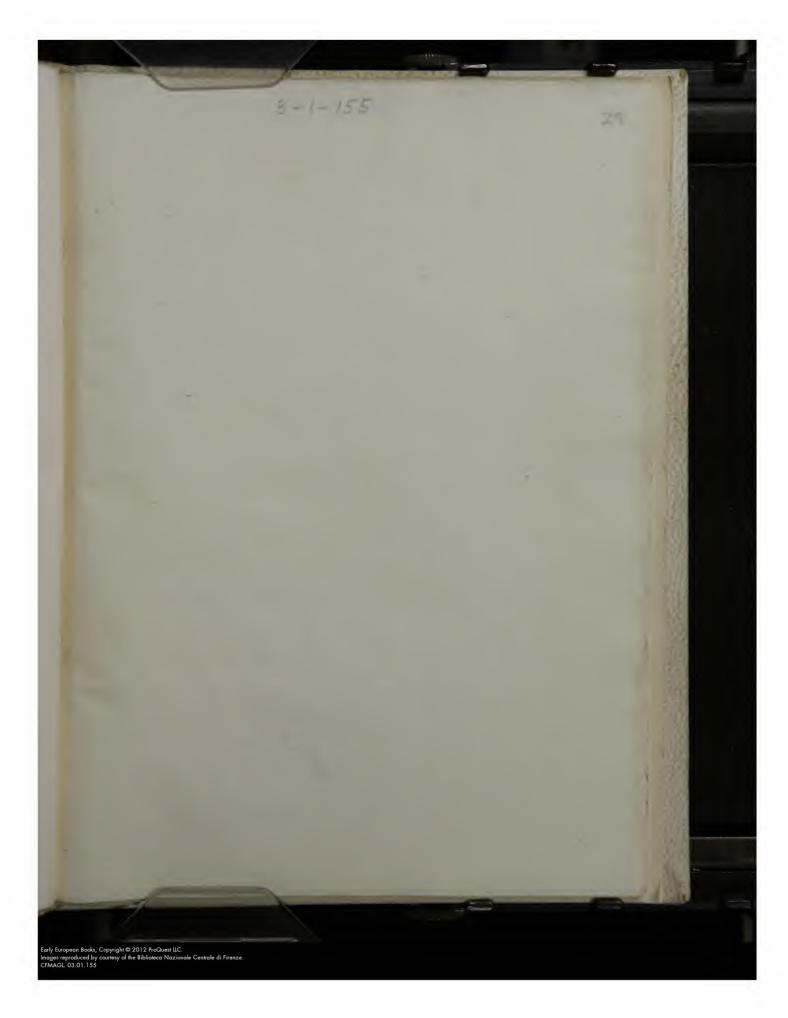

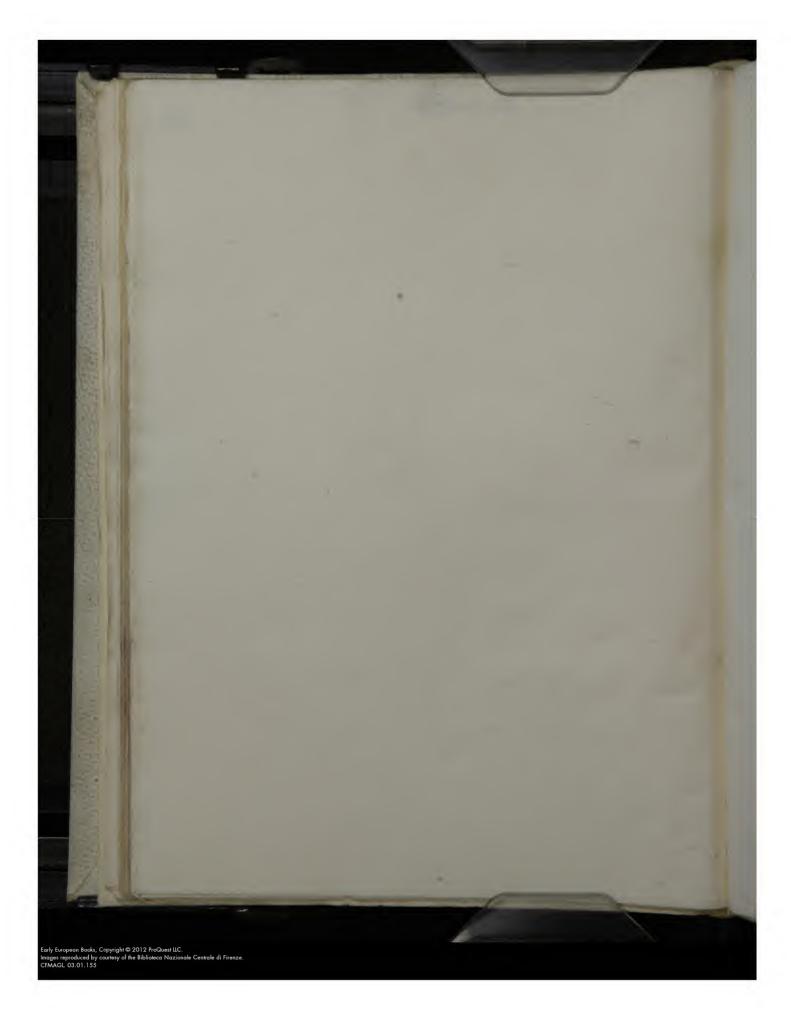

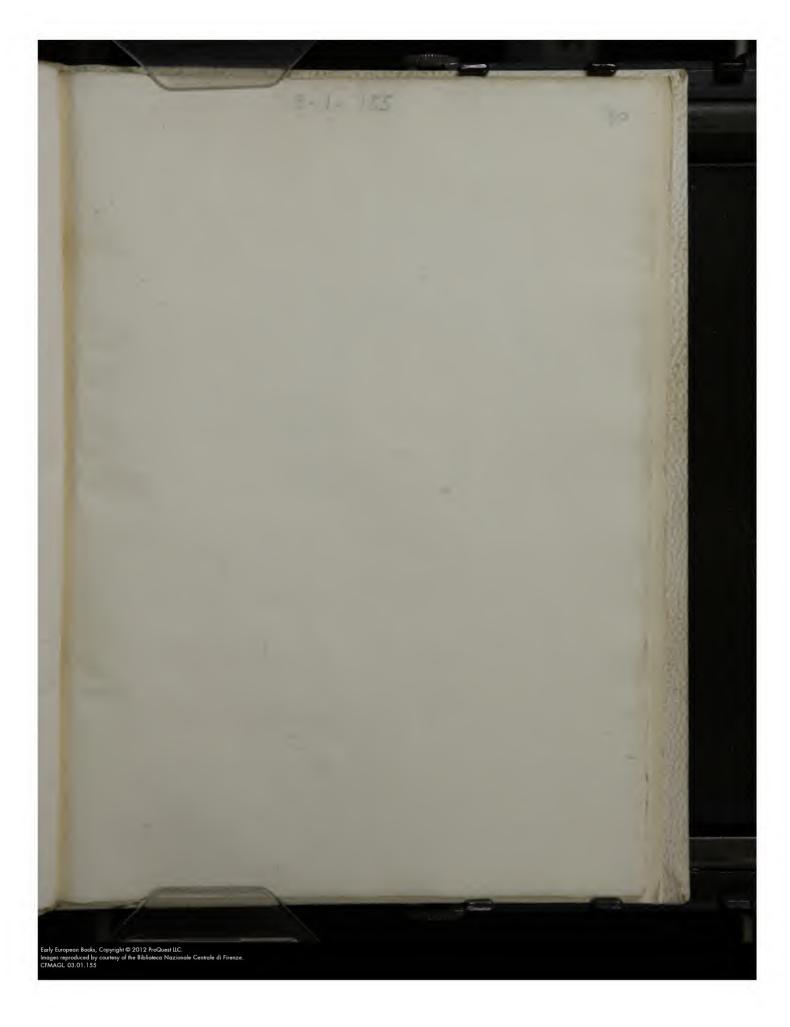

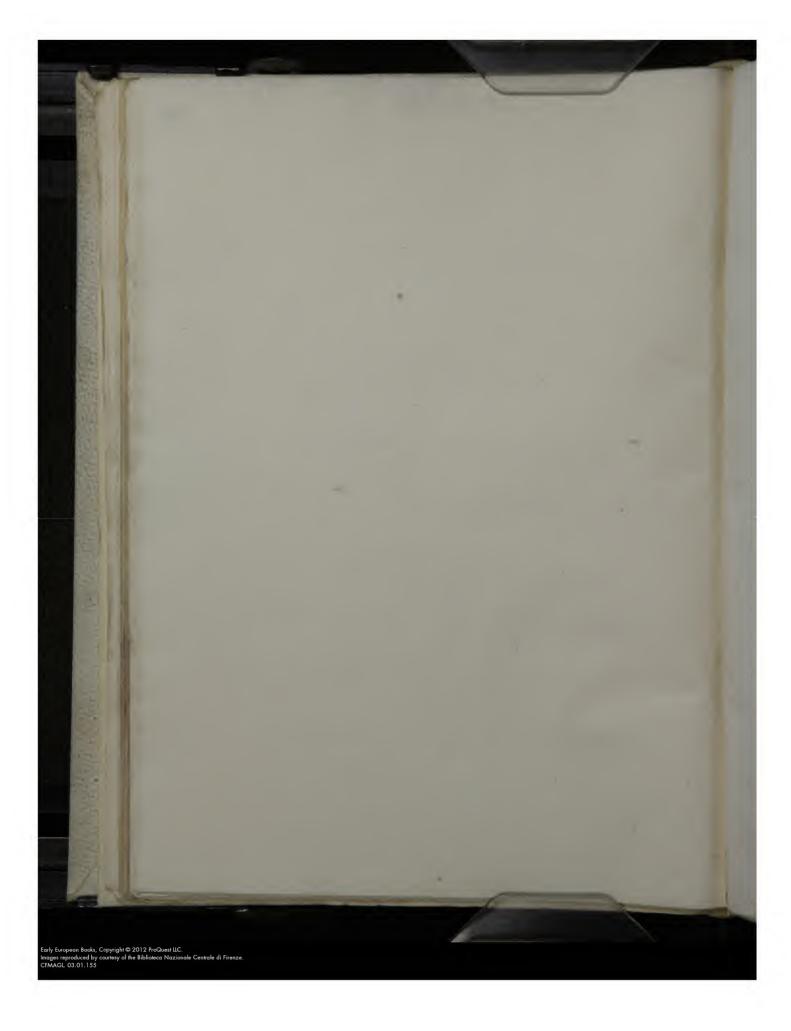

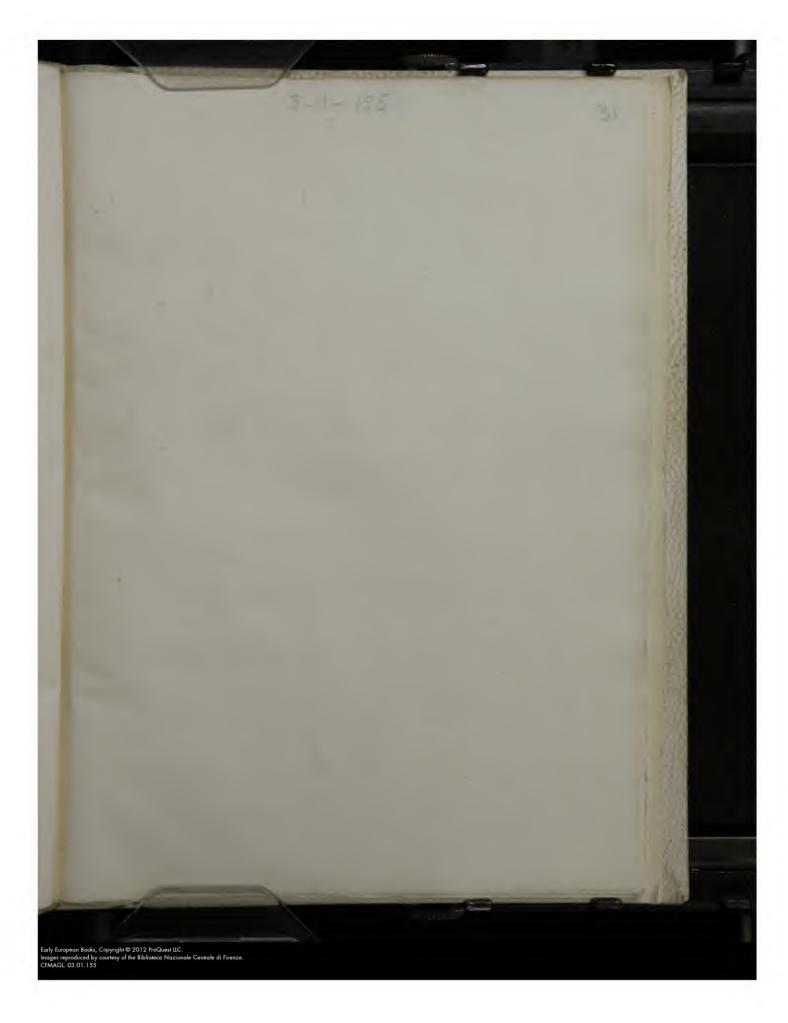

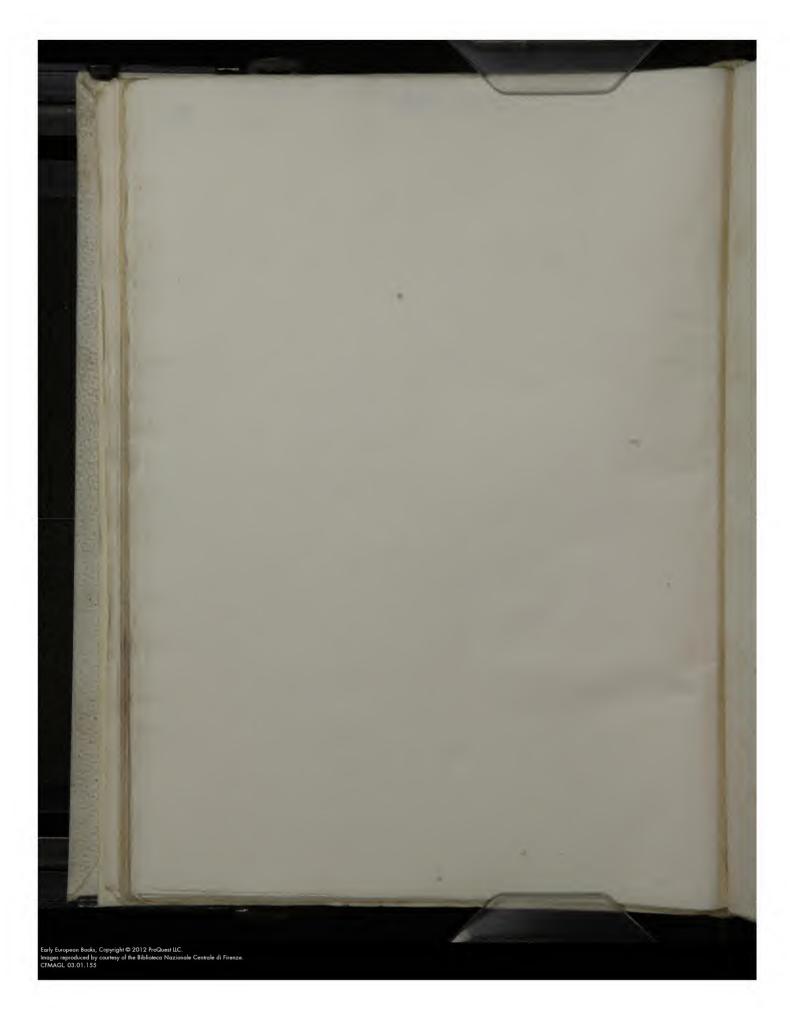

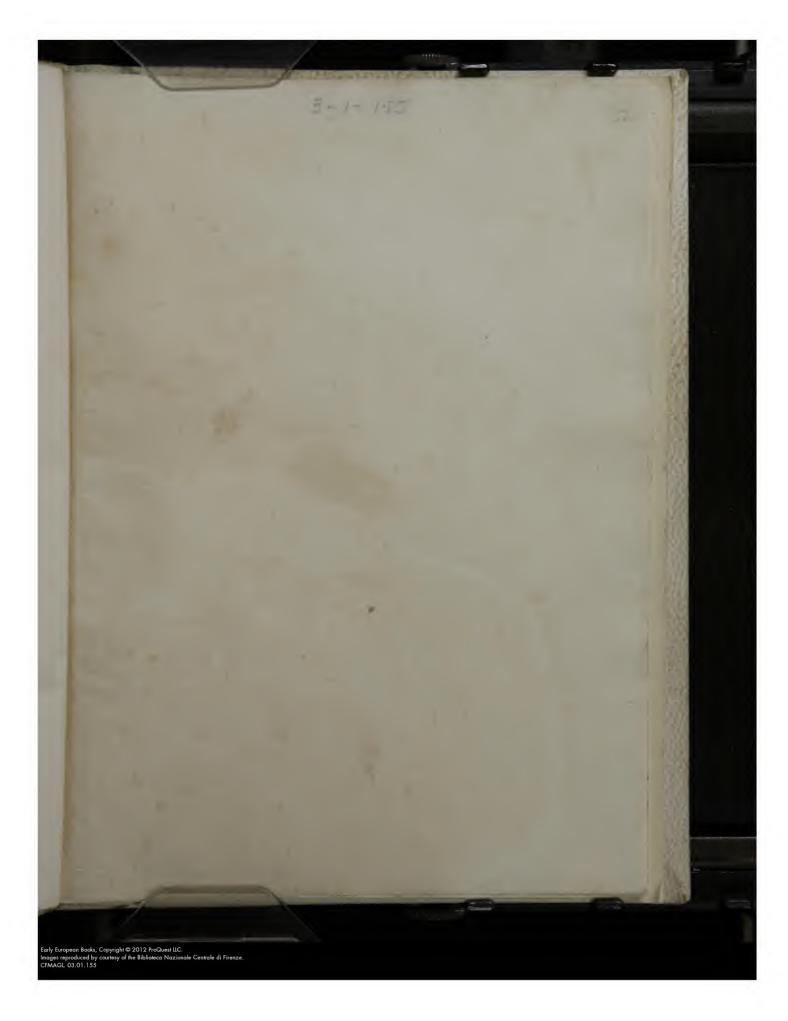

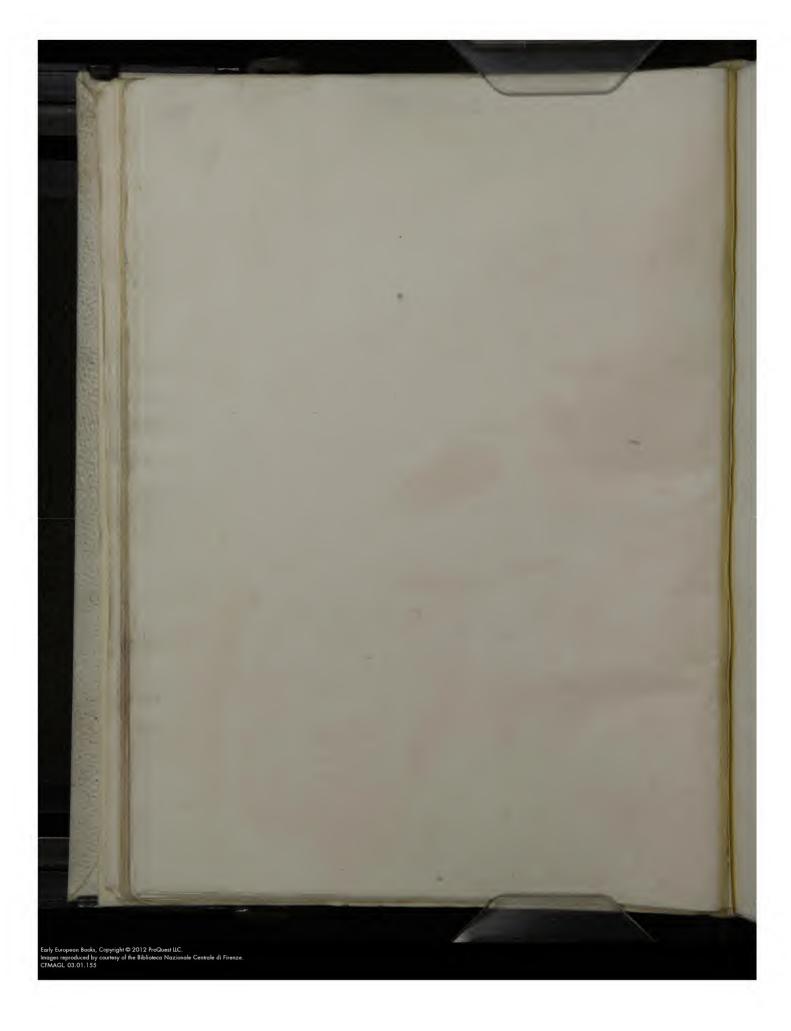

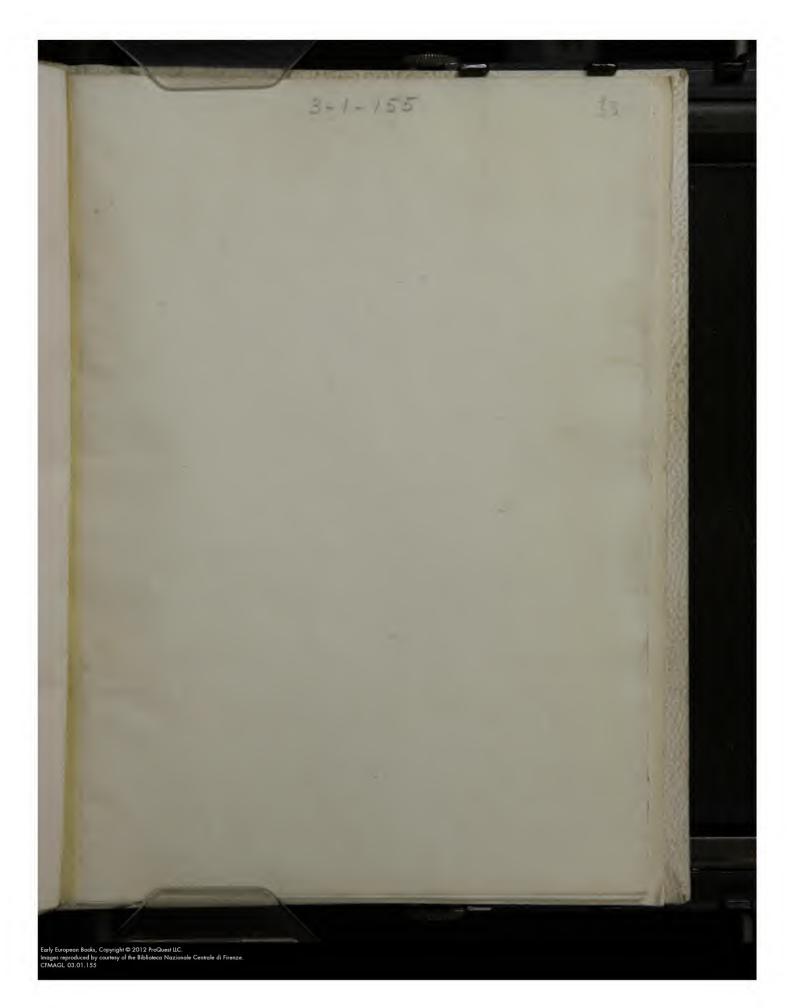

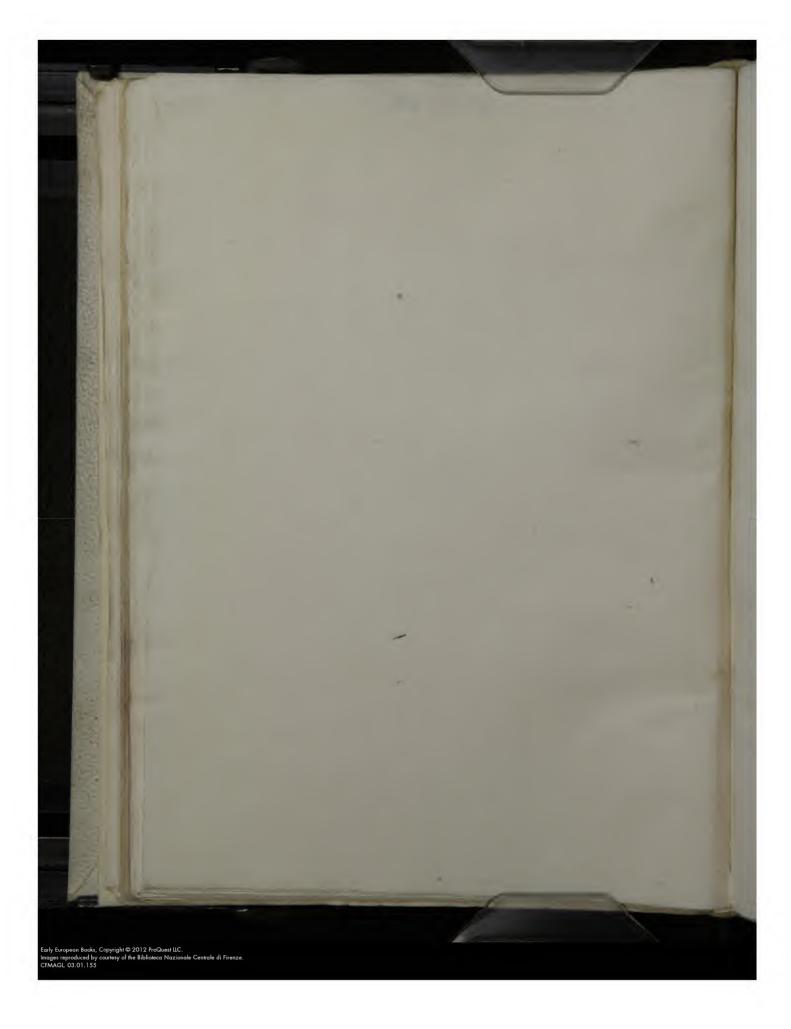

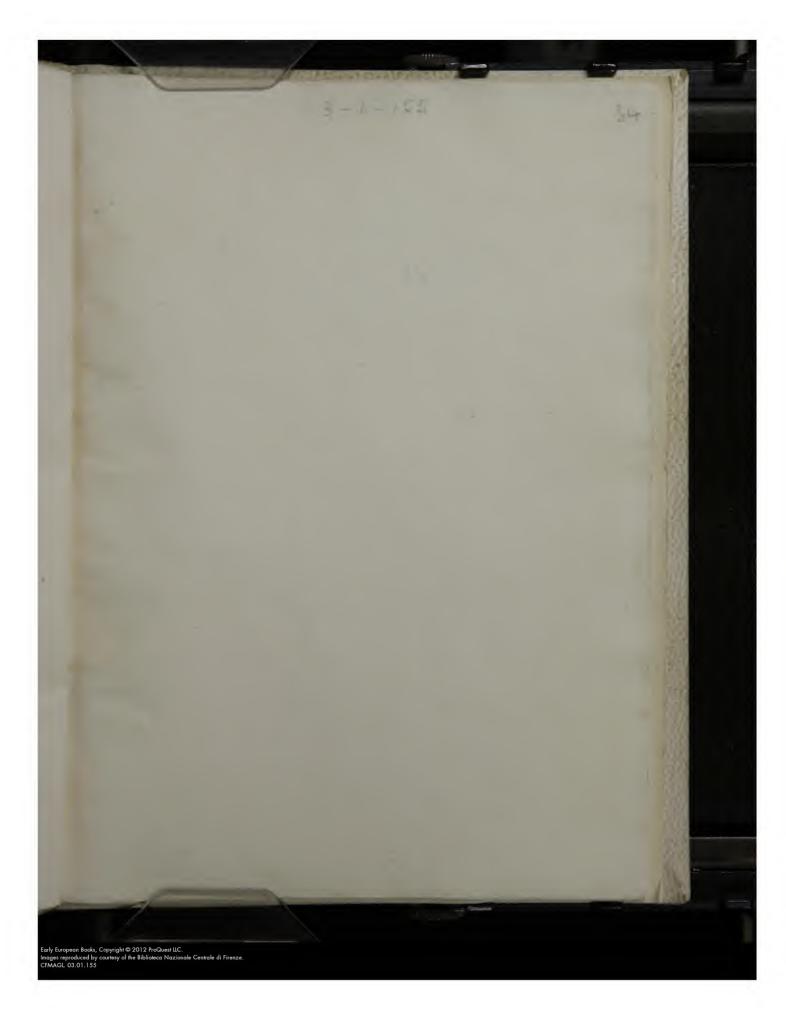

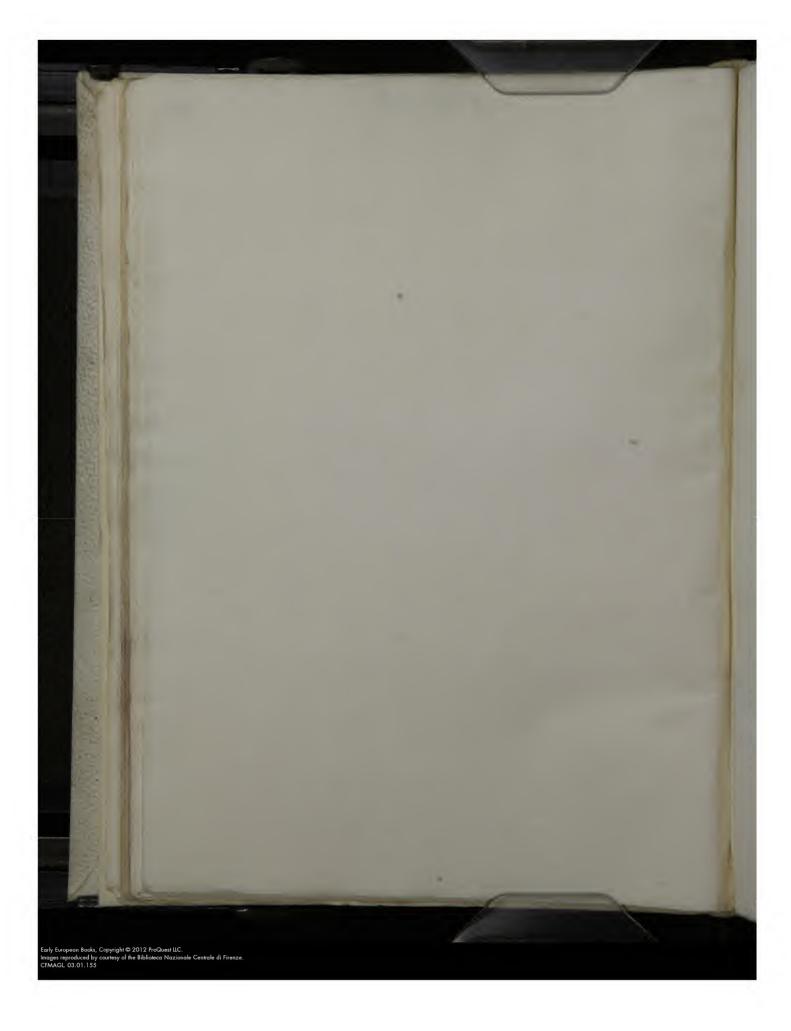

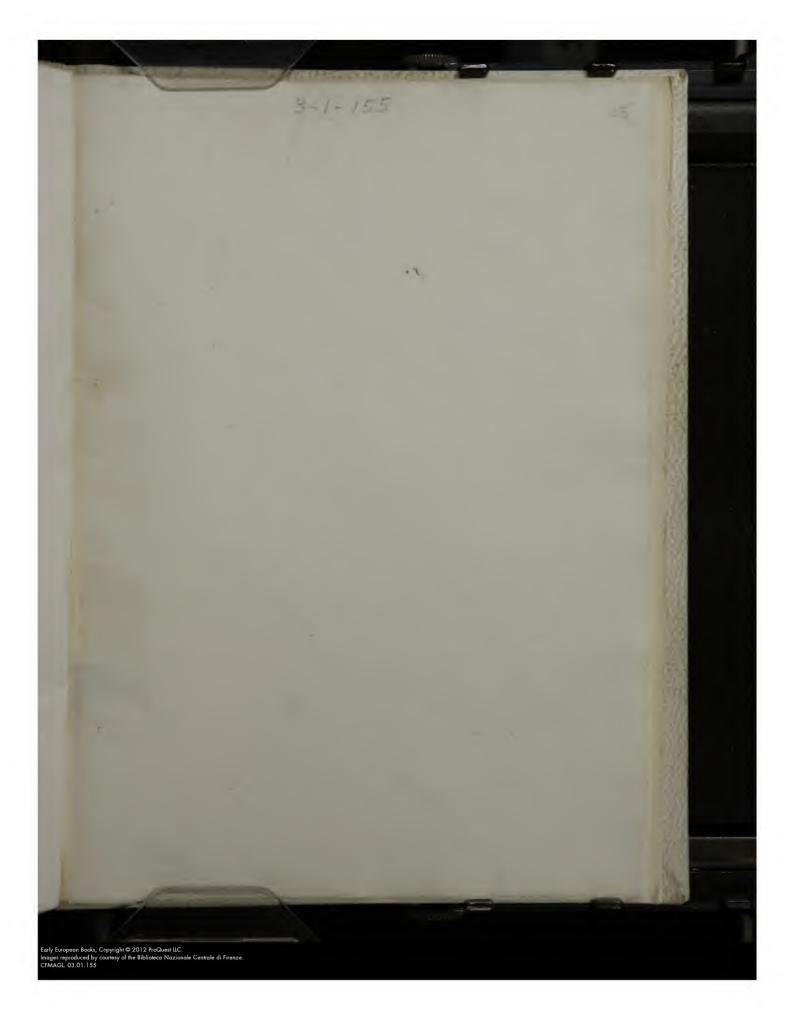

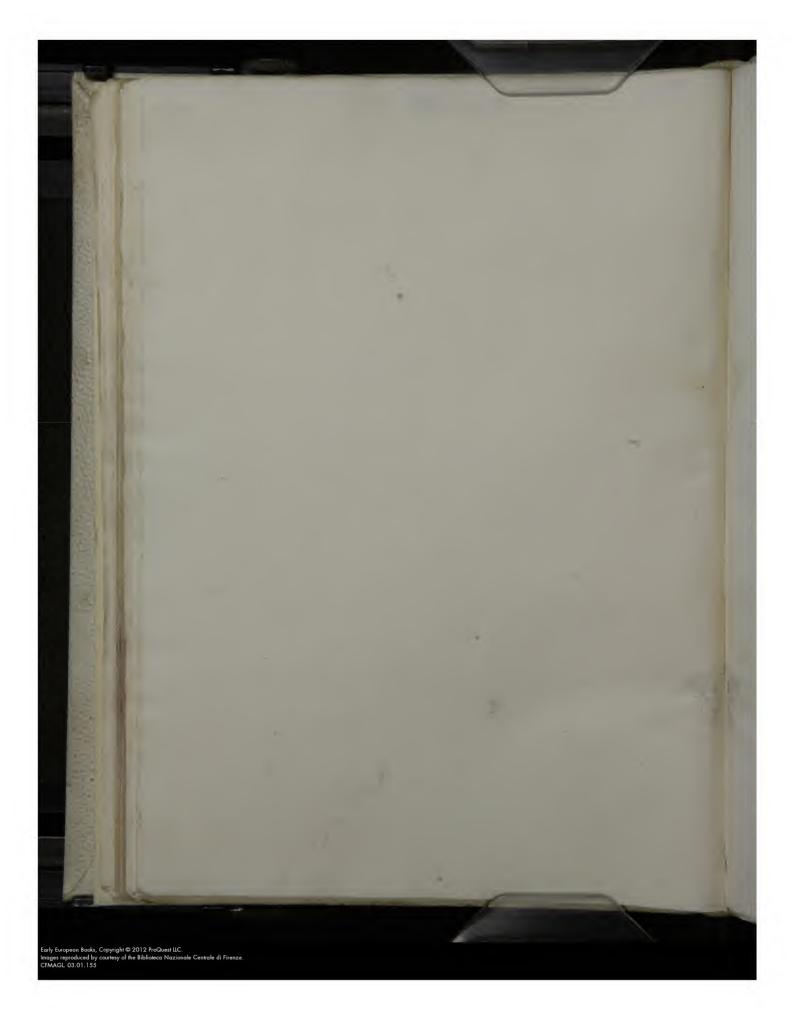

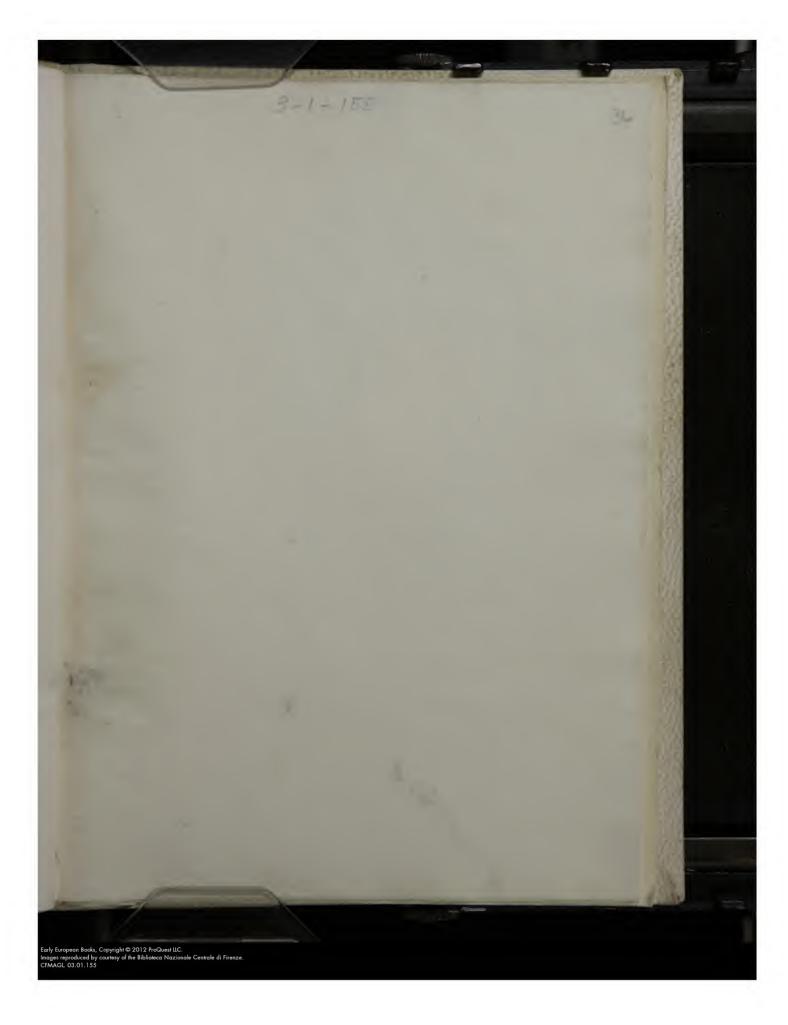

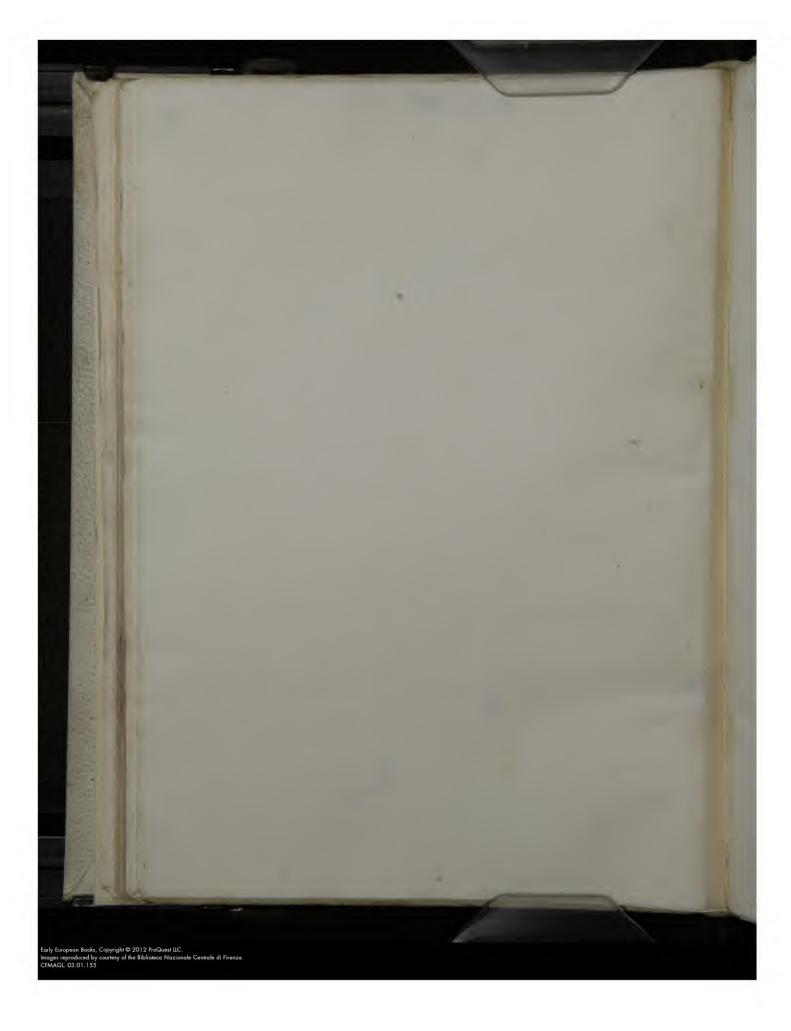

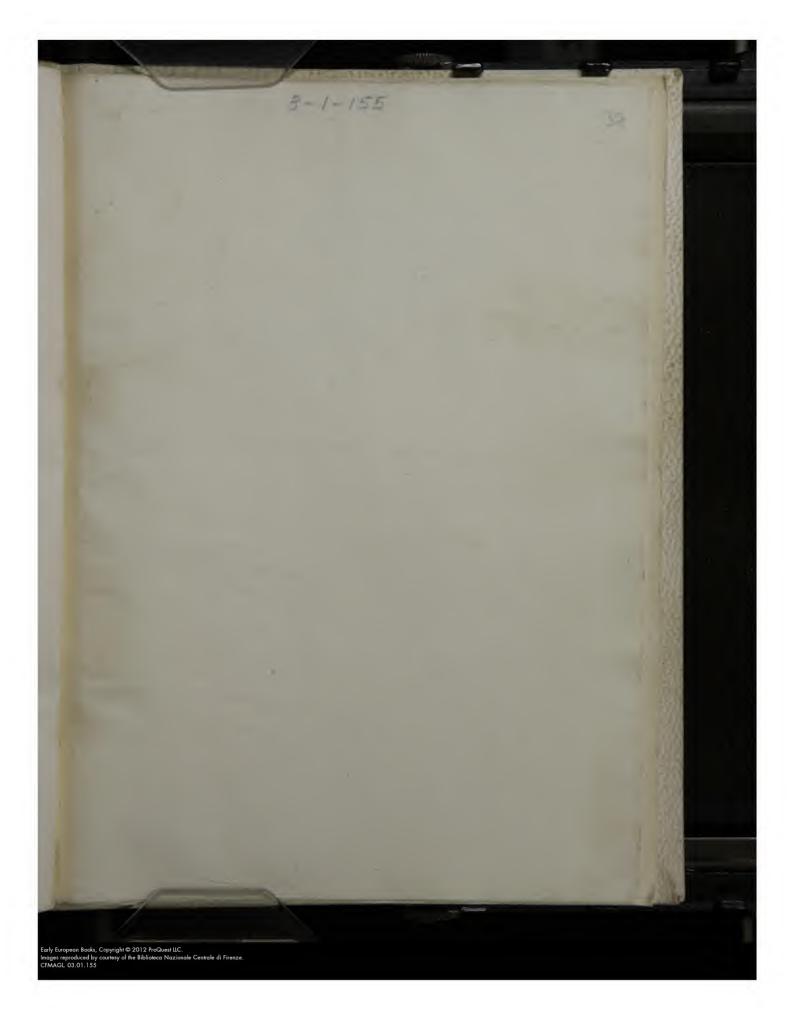

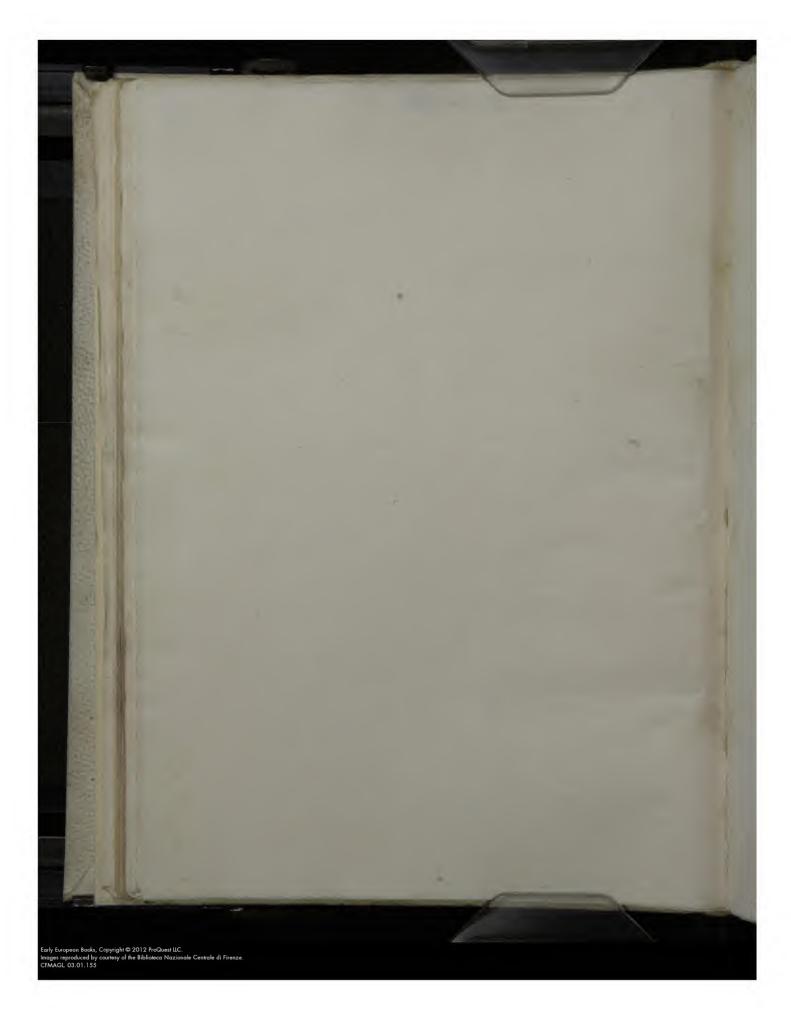

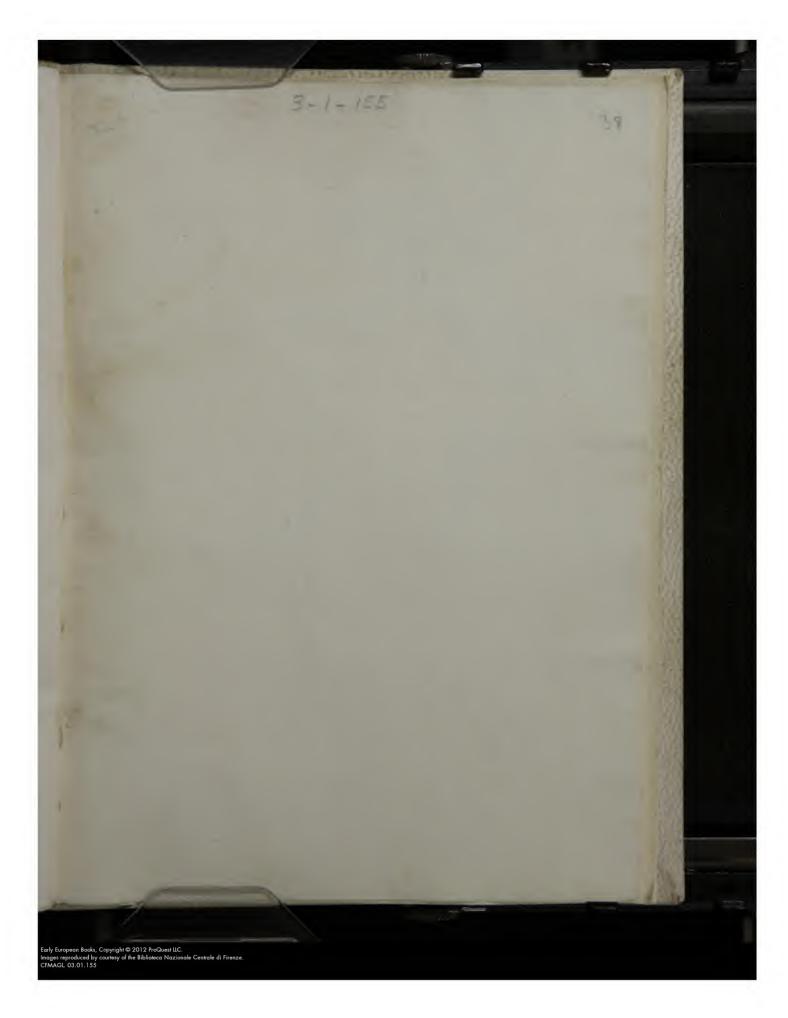

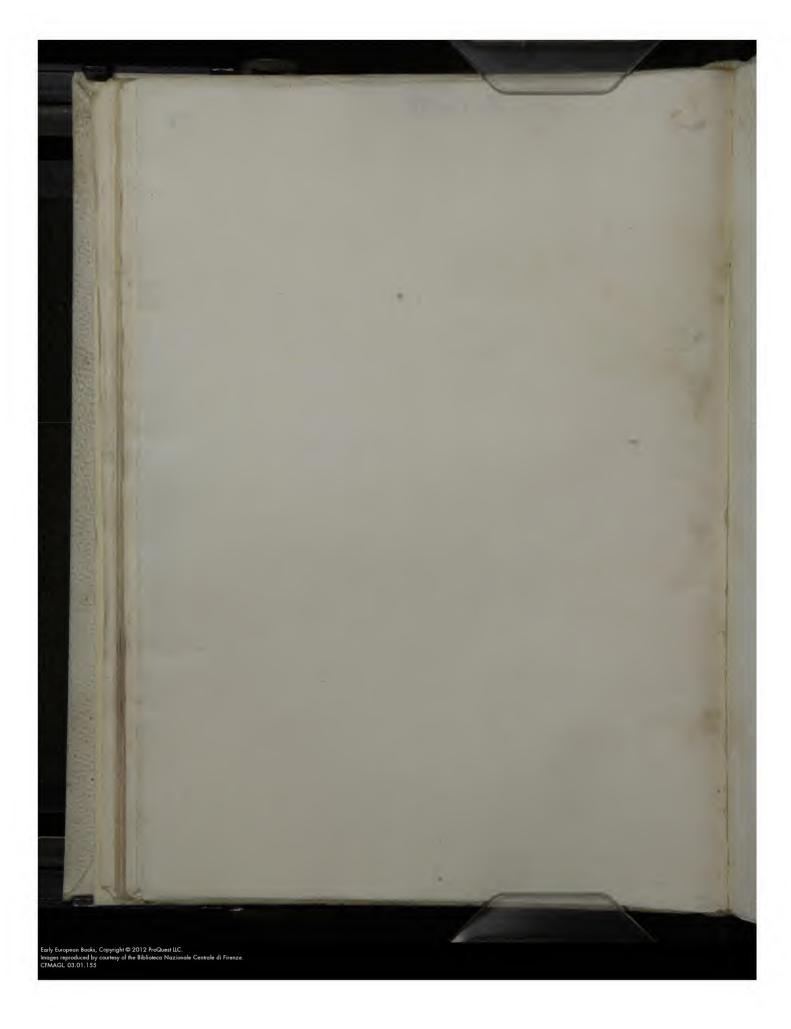

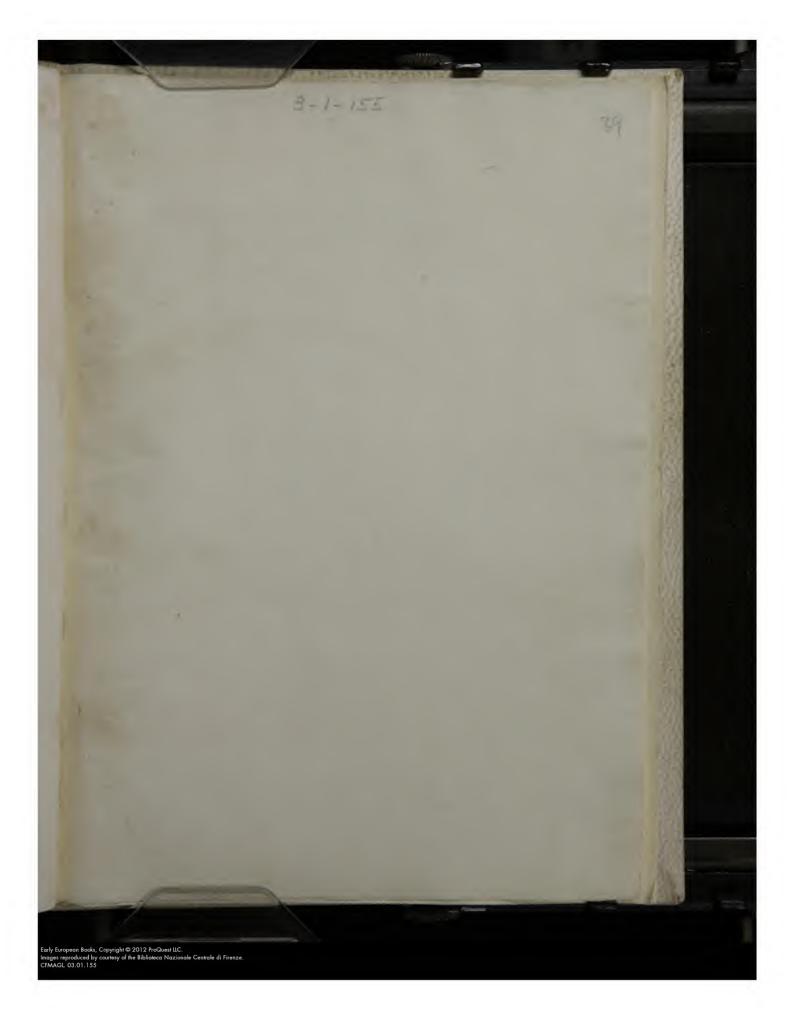

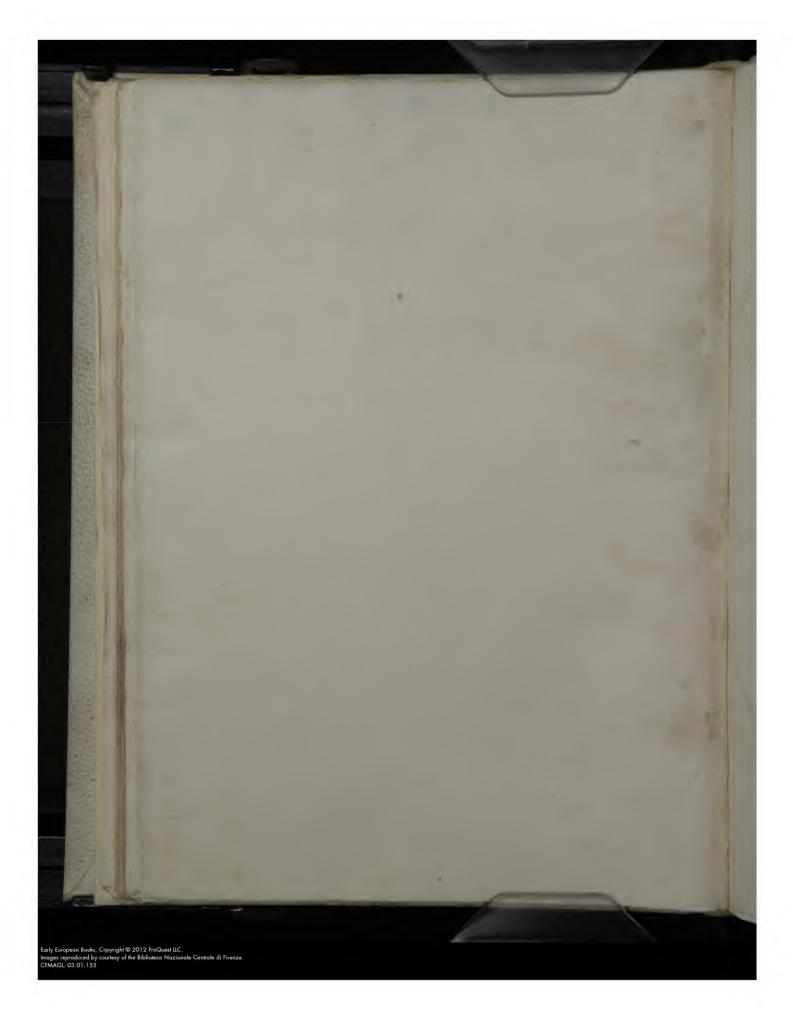

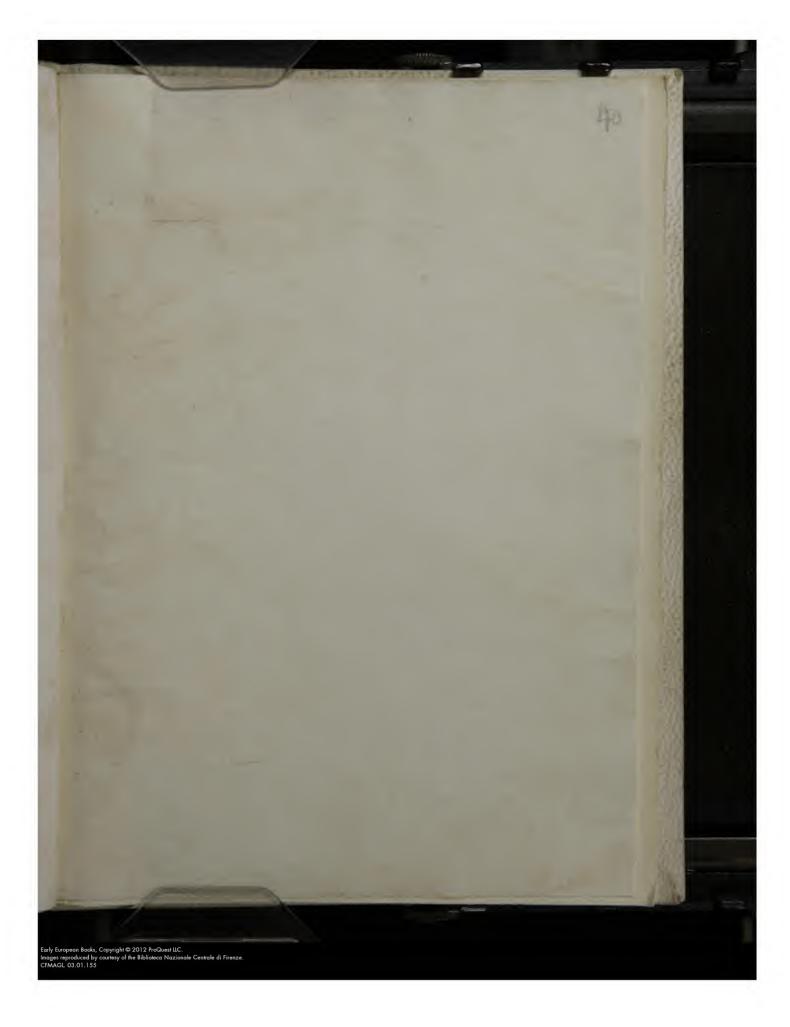

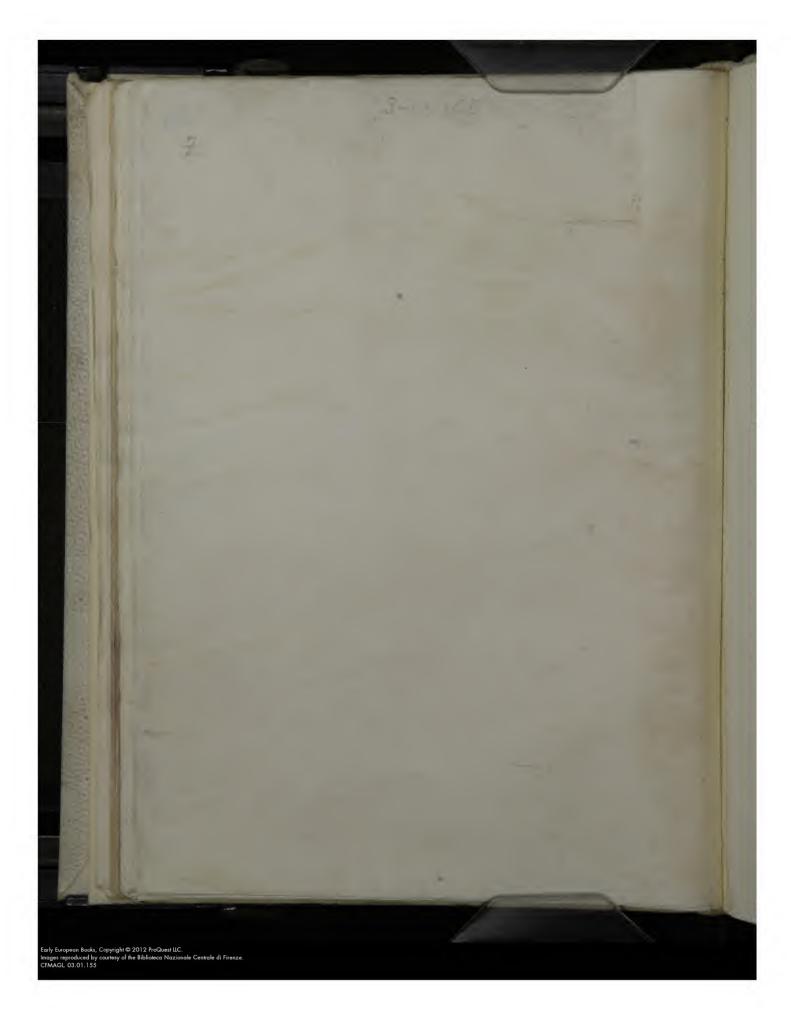



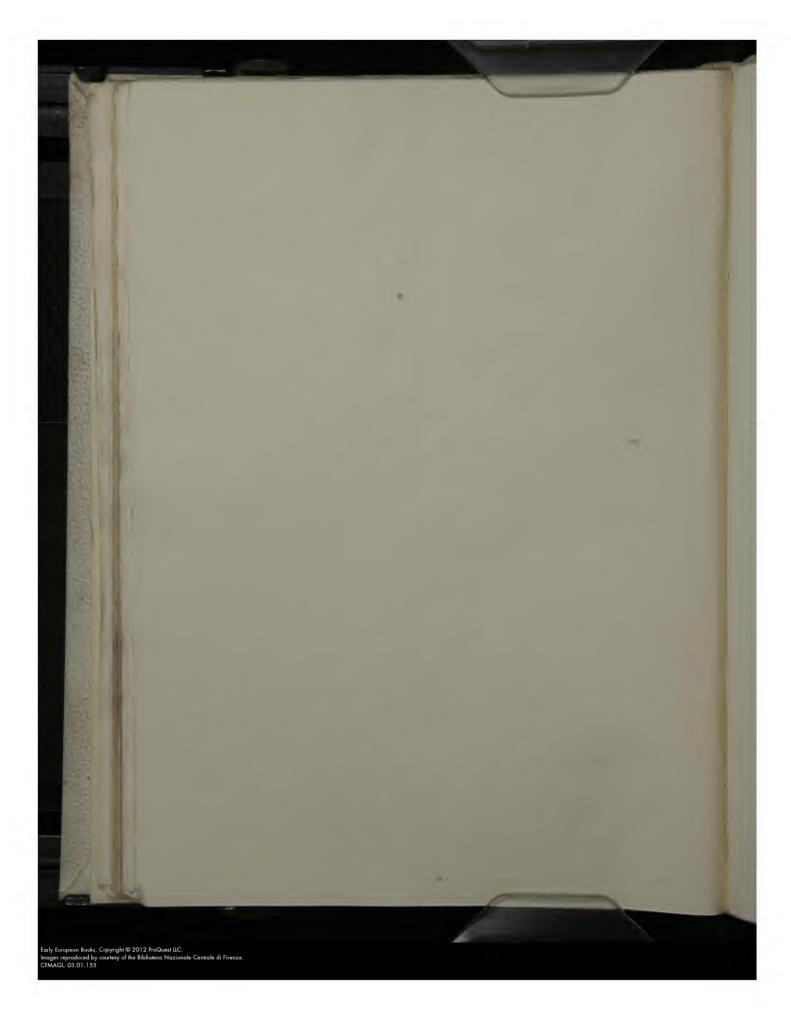



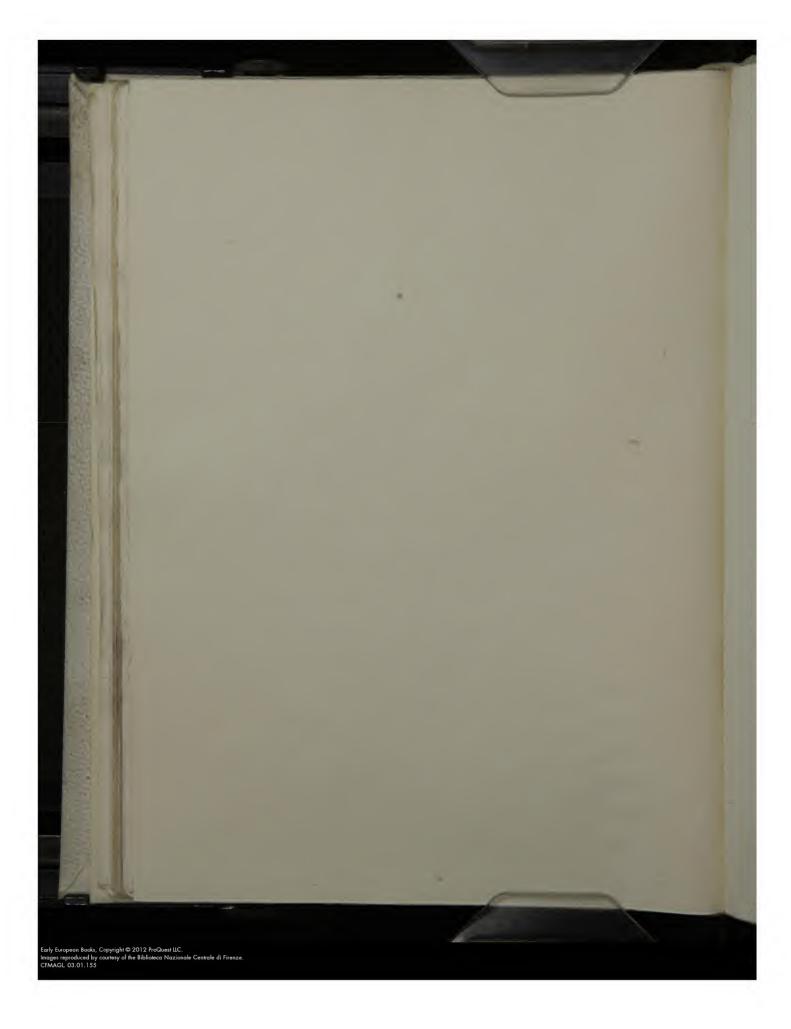

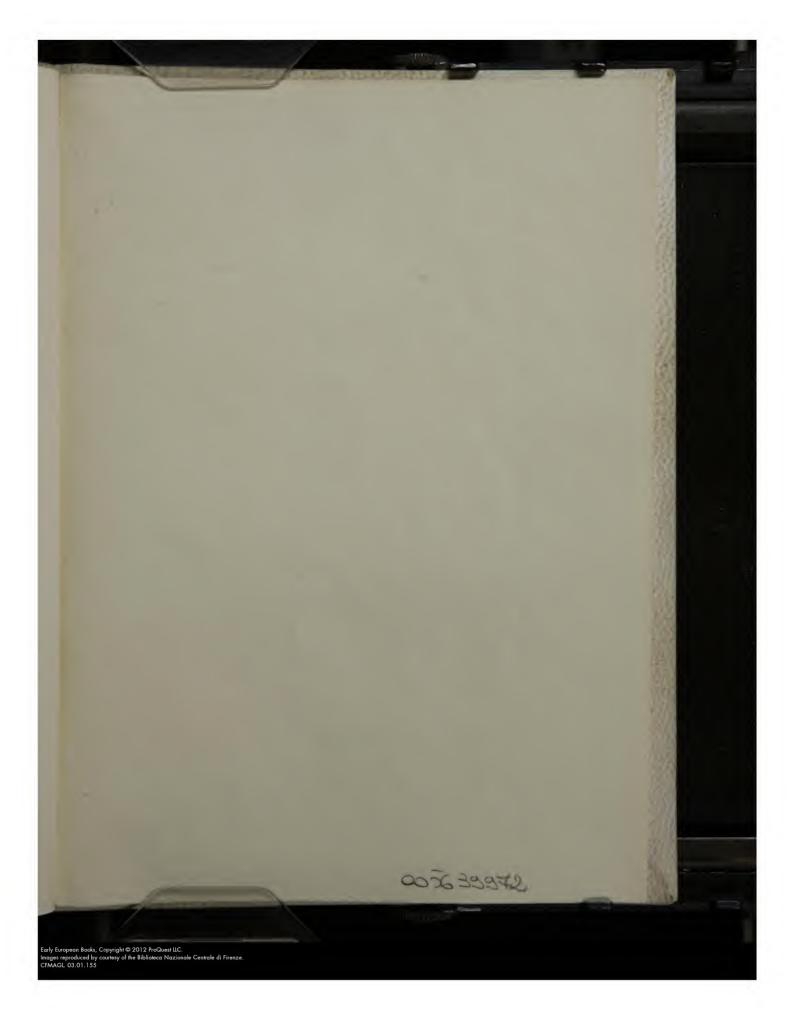

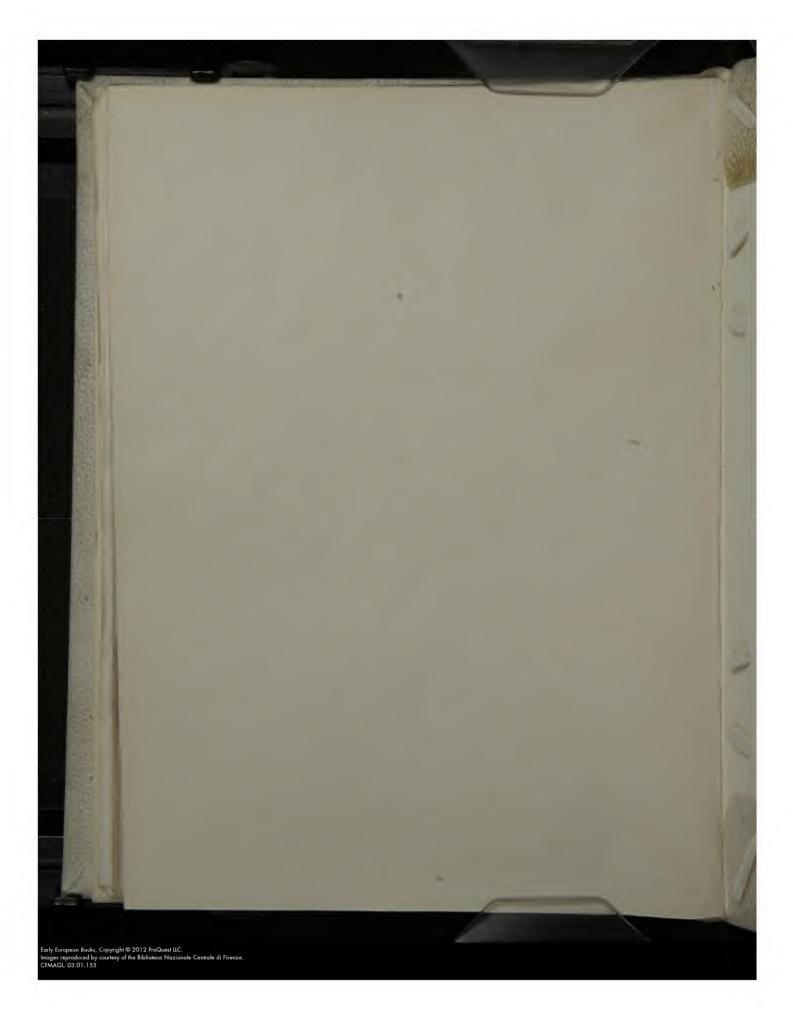

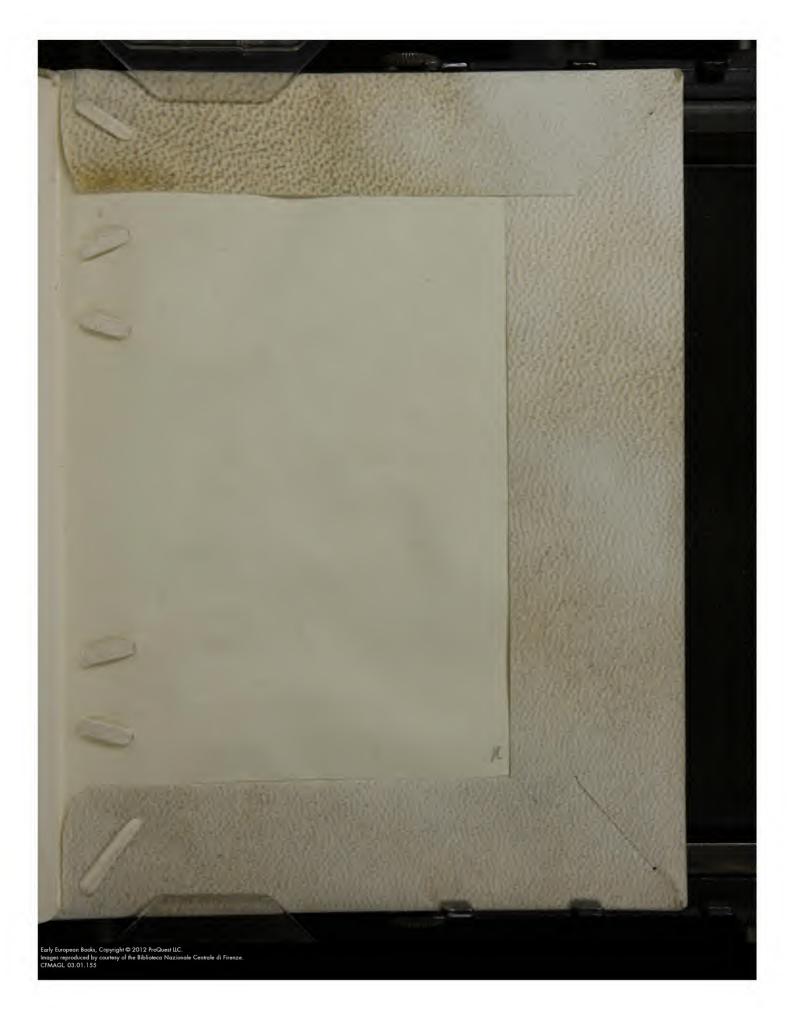